

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

NUMBER LIBRARY

8139

HX K4MS



# Ita18139.2



# Harbard College Library

FROM THE

#### MARY OSGOOD LEGACY.

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

Received 24 Lec. 1889



|  | · |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   | · |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

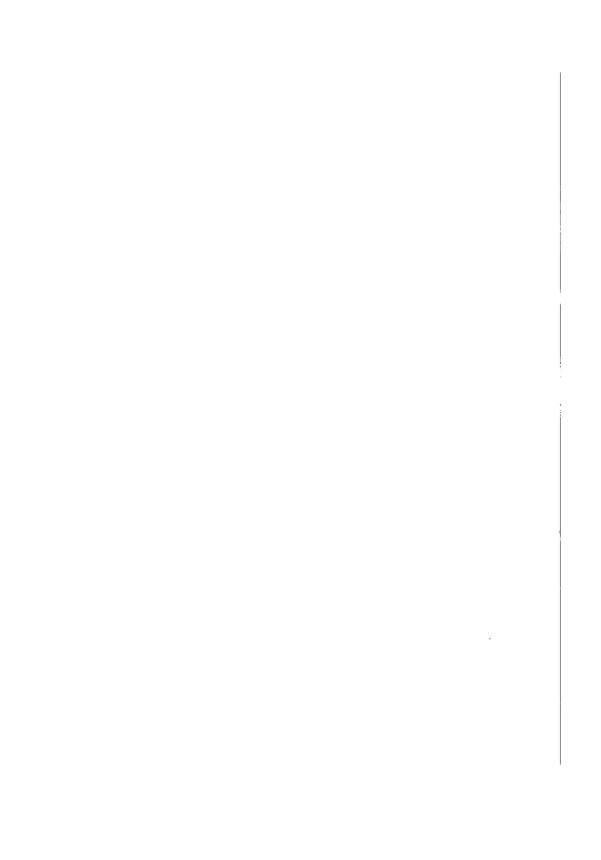

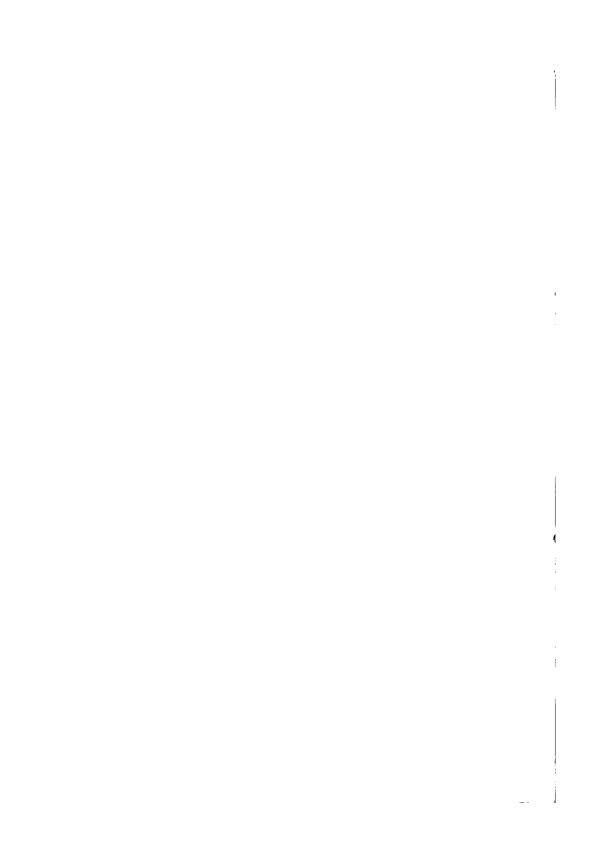

# OPERE

# EDITE ED INEDITE

DEL CO: CARLO GOZZI





# IN VENEZIA

DALLA STAMPERIA DI GIACOMO ZANARDI.

MDCCCIII.

# Ital 8139.2

Mary Organd fund.

# IL MONTANARO DON GIOVANNI PASQUALE

AZIONE SCENICA MORALE

DIVISA IN CINQUE ATTI.

INEDITA.



## NOTIZIE ED APPERTIMENTI AL PUBELICO.

La Storia delle rivoluzioni di Spagna del Padre d'Orleans Gesuita, altre Memorie storiche di quella Nazione, non che una deforme Commedia Spagnola intitolata El Mentagnese D. Jevan Pascal, esposta ne' Teatri di Spagna, hanno contribuito all'idea di questa, qual si sia, Azione scenica, ch'io intitolo: Il Montanaro Den Giovanni Pasquale.

Don Pietro Re di Castiglia, giovine bellissimo di corpo, di faccia, e di molto spirito, salito al Trono l'anno 1350, in età d'anni sedici, s'è abbandonato sfrenatamente a tutti gli stimoli delle umane passioni, ed a tutti i vizi.

Ficro, di zolfurea prima impressione, e sospettoso d'essere detronato, cadde nelle più enormi empietà, è crudeltà, a tal che da tutti gli storici è denominato. Den Pietro il crudele.

Leggesi che un vecchio Ministro criminale, che in Spagna è chiamato Alcade, d'impumabile onoratezze, franca sincerità, incorrotta austera giustizia, ama-

fu Damigella della Regina Madre del detto Re, ed altre riferte degli Scrittori-zelative alle memorie di quel Re, hanno destata in me l'idea d'innestare una fegatura d'intreccio, de di viluppo assai vasto in questa, scenica azione.

Maggior parte dell'intreccio è d'immaginazione, Il mio scopo è morale per quanto è lunga l'opera. S' ella fosse giudicata troppo morale, non averò pentimento di averla seritta.

loro errori, i due personaggi, Don Pietro, e Maria Padilla, a ciò ridotti dalla direzione ingegnosa, e dalla rettorica dell'ostimo Ministro Don Giovanni Pasquale amantissimo del suo Re, che s'era proposto di sovvertire dal male al bene gli animi loro. Questo Ministro, Protagonista nell'opera, è voluto dalla mia libertà d'invenzione, e d'innesto, assai maggior personaggio che non è un Alcade.

E' ben differente lo storico tragico fine di Don Pietro il crudele, e di Maria Padilla, dal fine di ravvedimento da me inventato per dare uno specchio di buon esempio in sul Teatro.

Le circostanze da me tessute in apparecchio, sembrano abbastanza sufficienti a cagionare un sì buon effetto sopra un giovinetto Re traviato dalle passioni, da una cattiva educazione, ma ch'io fo non privo d'un sentimento di virtù, e di sensibilità nel fondo del suo cuore; e sopra una giovane ch'io fo bensì accecata da uno spirito di donnesca ambizione puntigliosa, ma d'animo grande, virtuosa, e risoluta, senza meritarmi la taccia d'inverisimiglianza del pentimento: Posso ingannarmi

La storica esecuzione di giustizia ordinata dal giudice sulla statua decapitata, su da me interamente
cambiata in un più moderato e decente spettacolo
pubblico scuotitore dell'animo del giovinetto Re,
come si vedrà. Un tale, spettacolo storico avvenuto
nei tempi di barbarie di quattro secoli e mezzo or
sono, e che sorse non increscerebbe sui Teatri di
qualche Nazione, e che non inerebbe, anzi riscosse
applauso in sui Teatri di Spagna, non mi piacque di
esporre in sui Teatri nostri. Spero di aver satto ciò
per un giusto rispetto, e un giusto ribrezzo.

Ho cambiato il nome di Maria Padilla, in quello di Marzia Padilla, per riverenza ad un nome venerato non esponibile sulle nostre scene.

La tessitura delle circostanze, e degli accidenti; i caratteri da me dati agl'interlocutori, sono di mia invenzione, senza però scostarmi gran fatto dalle riferte che fanno gli Storici de'due caratteri del Re Don Pietre, e di Maria Padilla, e mi lusingo d'aver serbata una decenza nel carattere di quest'ultima, non apparente nelle storiche relazioni:

regole dettate dalle Poetiche, risponderei francamente, di no, e senza arrossite, perchè il mio poetico arbitrio libero mi lascia la facoltà di poter innestare, inventare, e scrivere un'opera teatrale a modo mio.

Si è tanto gridato nel nostro secolo dai creduti

sapienti, contro le prevenzioni, contro le regole, contro le leggi de' tempi passati, che m'hanno guarito dalla prevenzione delle regole, e delle leggi prescritte dalle Poetiche sulla materia teatralé, nè so come non si vergognino cotesti creduti sapienti, a mostrarsi macchiati di prevenzione, e rigidi censori sopra a tale frivolo proposito, massime coll'esempio che danno ne' nostri Teatri co'loro romanzeschi Drammi tutti somiglianti l'un l'altro, molte leghe lontani dai dettami delle Poetiche, e zeppi di sofistici sentimenti di falsa metafisica, attissimi di sovvertire gli umani cervelli, e a sconnettere la catena armonica del necessario bello ordine della subordinazione.

Duest' opera è uno de' miei tanti generi allegorici morali ch'io scrissi per puro mio diporto, ch'io credo utili a' poveri Comici, e se non proficui, per lo meno non guastatori della mente, e de' cuori di chi gli ascolta.

Se alcuno negasse a quest'opera il titolo di poetica composizione, riderei della sua negativa.

Io non la intitolo, nè Tragedia, nè Commedia, nè Tragicommedia, nè Dramma; la intitolo: Azione scenica morale. Prego i critici a concederle almeno questo titolo.

Quando ella averà riscossa le fischiate dal Pubblico allora dirò anch'io ch'ella è cattiva composizione, unendomi con mansuetudine a coloro, che per avventura l'avranno giudicata cattiva prima d'udirla.

Siccome nella scena quarta dell'atto terzo di questa Scenica Azione, con uno de'miei consueti intrepidi volontari apacronismi allegorici, fo dire a'tempi di D. Pietro Re di Castiglia al Montanaro D. Giovanni Pasquale, il mio sentimento sopra ad alcuni Poeti Teatrali de'nostri giorni, così fo punto fermo alle mie Notizie, e al mio Avvertimento al Pubblico,

# PERSONAGGI.

DON PIETRO Re di Castiglia, detto il crudele, personaggio assai giovine.

DONNA MARZIA PADILLA Contessa d'Aranda favorita del Re.
DON GIOVANNI TOLEDO vecchio sotto il nome di Pasquale.
ELEONORA figlia di Don Giovanni amante di Don Alvaro.
DON ALVARO Cavaliere di Corte del Re, amante di Eleonora.
DON FERNANDO Capitano della Guardia reale, aderente
di B. Marzia, e favorito del Re.

DONNA BIANCA Infanta di Aragona destinata Sposa a D. pietro, che non si vede.

DON LUIGI Cugino del Re Don Pietro, che non si vede.

MARTELLA villana, serva di Eleonora.

PASQUINO servo di Bon Alvaro.

UN CORRIERE di Don Luigi.

UN PORTA teatrale. UN RICORDANTE Mescanico. SANCIO giovine calzolaje. CASSANDRA di lui madre.

DUE FANCIULLETTI Figli di Sancio; che non parlano.
GRANDI del Regno, Cavalieri, Ustiviali, Soldati, Servi,
Cacciatori, Villani.

La scena si finge in Siviglia, e ne suoi contorni.

Il vestiario è alla Spagnola antica.

# ATTO PRIMO.

La scena è di tutta estensione, e rappresenta campagna, montagne, e boscaglie.

SCENA PRIMA

pon Alvaro; e Pasquino da cacciatori, escono da parti differenti e s'incontrano.

D.Alv. V edesti il Re, Pasquino?

Pas:

Non Signore,

E nessun sa dove si sia intanato.
Furioso, ed in trasporto per la caccia,
Sempre fiero, e terribile, spari
Senza riflesso alcuno, e senza guide:
S'è imboscato soletto. Queste selve,
Queste montagne son piene di fiere.
Il Cielo voglia che una volta o l'altra
Qualche Orso non divenga regicida.

D. Alv. Donna Marzia dov'è?

Pas,

Non vel so dire.

Io sto da lei lontano quanto posso.

E' bella, virtuosa, spiritosa,

Ha cento qualità per farsi amare,

E compatisco il Re che sia perduto

Nel vastissimo mar de suoi gran meriti:

Ma, non vi so che dir... Quando la vedo

Mi fa paura. E' un certo diavoletto,
Che in furberia sorpassa tutti i diavoli.
Tutta Siviglia parla com' io parlo.
Ha certa maestà che fa tremare.
Le sue parole son semprè da oracolo.
Ha l'animo del Re nelle sue mani.
Il Re è crudele, e par che si diverta
A far decapitare a un sol sospetto,
Come gli uomini fossero cocomeri.
In somma, quando vedo quella giovine,
Io le fo riverenze profondissime,
Ma lontano da lei son più tranquillo.

D. Alv. Che sarà mai, Pasquino, ora che giugne La Infanta di Aragona Donna Bianca Destinata Consorte a questo Re?

Pass Che sarà? Ve lo dico in poche sillabe.

Dopo due giorni, o tre di matrimonio,

Con un pretesto, chiusa in una torre

Finirà Donna Bianca i giorni suoi,

Come finì del Re la prima moglie.

D. Alv. Gran crudeltà, Pasquino! Gran tragedie!
Alfin ci vuol costanza. L'obbedire,
E lo schermirsi, e il far da pecorelle,
Con un Re come questo, sono gli unici
Rimedi... in vero amari. Oh cerchiam modo
Di ricrearci, e poiche siamo giunti
In questi luoghi, pria che il sol tramonti,

E prima del ritorno alla città, Anderò a visitar la mia Eleonora, Che da parecchi di non visitai. Pas. Voi mi parete il Re co'vostri affetti.

Non v'è bellezza entro a Siviglia o fuori

A cui non ponga il blocco.

D. Alv. Tu ne menti.

Io son differentissimo in amore. Eleonora è il solo idolo mio:

Pas. Ma che volete far d'una villana?

Sedurla?.. Non vo credervi capace.

Sposarla? Un Cavaliere? oibò! oibò!

D. Alv. Taci. Volesse il Ciel ch'entro a Siviglia

Parecchie delle nostre illustri Dame
Avessero il contegno, la modestia,
E la metà virtù dell'idol mio:
La nascita è accidente. E' illusion stolta
Ne'cocchi, nelle gemme, e le ricchezze
Il veder nobiltà. Nobiltà vere
Son le virtudi, e le onorate azioni.
Ma tu sei sciocco, ed io più sciocco sono
A disputar con te. Va, va, ti unisci
Agli altri cacciatori, e in traccia andate
Tutti del nostro Re. Questo è il tuo debito.

(entra frettoloso)

Pas. Ed è il debito suo l'andare a caccia

Dell'amorosa... E' vero, sono un sciocco

A voler dar consigli ad un padrone,

E massime a un padrone innamorato. (si auvia
per partire)

#### SCENA II.

# Donna Marzia, o Pasquino.

ponna Marzia, oltre ad un risco, e bizzaro vestito da caccia, sarà armata di un dardo, e due pistolette nella cintura. Uscirà agitata guardando intorno.

D.Mar.(da se) Ma dov'è mai Don Pietro? (forte)
O là Pasquino.

Pas. (volgendesi, e con tremore da se) E' qui la bestivoletta, (con inchino profondo) Oh mia Signora. p.mar.(altera) Dimmi. Vedesti il Re per queste selve?

Da qual parte ha girato?

Pas. (timoroso) Io... non so nulla.

(a parte) Risponderò tanto di nulla a tutto,

Così non fallerò; )

p. mar. (come sopra) Dov'è Don Alvaro?

Pas. (sempre timoreso) Non so nulla, Signora, non so nulla.

(a parte) Le sue ricerche han sempre qualche biscia

Sotto nascosta. Oh non mi beccherà.)

m. mar. (collerica) Ma i Cavalieri, i Cacciatori, i Serv; L'hanno lasciato solo ne'perigli?

ras. Chi lo sa? Vi assicuro io non so nulla.

p. mar. (impetuosa) Cos'è questo tuo nulla interminabile? Che stupidezza! Sei tu morto, o vivo?

Pas. Non so nemmeno questo. Non so nulla.

# SCENA III.

Don Fernando da caccia, e i detti.

p.Mar. Oh Don Fernando, lo saprete voi.

Dave si trova il Re?

D.Fer. , Non ho più lena :

E' un'ora che agitato, ed anelante Sono in traccia di lui per questi boschi, E fur vanni i miei passi.

Ingrati, addormentati, disattenti.

E in mezzo a queste perigliose selve,

Da cento Cortigiani, e Cacciatori

Il proprio Re si perde di veduta

Con tal scioperatezza, e noncuranza?

Questo è il dover de sudditi, e vassalli?
ras.(da se) Rumores fuge. Io son nuovo Catone.

I entra fuggendo;

# S C E N A IV

Donna Marzia, e Don Fernando.

D.Fer. (sosten.) Donna Marzia mal soffro i vostri sdegni
E i rimproveri ingiusti. Io riconosco
Dalla man vostra, e dalla vostra grazia
L'onor del grado mio di Capitano
Della guardia reale, e l'invidiato
Nome di Favorito del Monarca.
La mia riconoscenza verso voi,
Tom. XI.

E la mia fedeltà verso al Sovrano

Macchia alcuna non ha. Ma, Donna Marzia,

La strana, impetuosa, ed arrischiata

Indole fiera, che non vuol consigli,

Minaccievole sempre, e sanguinaria,

Esser nota vi deve, e...

D.Mar. (interrompendolo con dispetto.) Non dir più.

La immensa folla de'delitti, i vizi, La cieca crudeltà di sangue ingorda, I trasporti brutali, ed i capricci Del tuo Re mi son noti, e non ho cuore Di udirli proferir da lingua umana, Come se fosser miei. Credi, Fernando, Bollor di sangue giovanile; amore Troppo indulgente della debil madre, Ch'ebbe Don Pietro; un scettro in fresca etade, La eminenza di un trono, alla cui vista Provvidamente il Ciel vuol che i mortali Prostrati a terra pieghin la cervice, Fecero uscir da un regolar costume, E dalla umanità che illustra, e fregia Tanti Re sulla terra, il tuo Sovrano Abbagliato, sedotto, e insuperbito. Pensa che appena al quarto lustro è giunto. Credi ancora però, Fernando, credi, Che nel fondo del cuore un germe vive Di virtù in questo Re. Gli ondosi flatti Delle ree passioni un sì bel germe Tengono oppresso. Mitigato il zolfo Dagl'anni nelle vene. L'arte industre

Di chi qualche scintilla ha di dominio Sopra all'animo suo, può un Re clemente E benefico, e saggio, alla Castiglia Ridurre in Pietro.

E voi dunque da vero D.Fer. Per un tal nom hel sen nodrite amore? D.Mar. Amore! Io lo idolatro.

D.Fer.

. Eppur sovente Meco ei si sloga sospiroso, ardendo Delle vostre attrattive, e il vidi piangère, (Chi il credetebbe?) e dir l'ho udito ognota. Che non lo amate, che nessun favore Le concedete, e darvi quindi il nome Di agghiacciata tiranna, e quel di tigre, Che si alletta a cercare il suo martirio, La sua disperazione, e la sua morte:

b.Mar.(sosténuta) Mi cred'egli Fernando, una di quelle Tante femmine fragili cadute Vittime de'suoi stimoli brutali?

Ebben pianga, e si affligga. Io non son donna Da calpestar le leggi dell'onore; Da portar in trionfo ciò che abbaglia Le viste de mortali, e che ne cuori De'mortali non è che turpe infamia Dal Ciel dannata, e da'mortali stessi. Sopra tutto è l'onor. Comprendi, amico, Però dal mio rigor, dalle sue pene, Che la virtù in amor raddoppia amore, E che Don Pietro dissoluto, e Re, Che mi ama ardentemente, e che rispetta

In me virtù, non ha del tutto spento
Il germe di virtù nel petto suo.

D. Fer. Sarà. Ma che per ciò ? Qual fine avranno
Queste virtudi, e questi amori vostri?

D. Mar. (guardando intorno) Mi sei fedel Fernando ?

D. Fer.

Per dovere,

E per stima, per voi darò la vita.

p. Mar. Non condannarmi. Dir non ti saprei

Se l'amor per Don Pictro, e il desiderio

Di gioir del suo amore, o sentimento

Che desta in me di ambizione il verme,

Sien le mie guide. Aspiro a un nuzial nodo

Con questo Re, di far seco comune

Il talamo ed il trono, e di regnare.

p. Fer. (attonito) On ciel, che mi narrate! E parvi... parvi Che una Dama privata aspirar deggia ... Ma, Donna Bianca Infanta di Aragona Al Re Don Pietro destinata sposa

Non si attende a momenti?

p.Mar.(con sorriso spiezzante) E tu comprendi
Un ostacolo grande in questo arrivo?
Malmi conosci. (con fierezza) Pria che il mio D. Pietro
Sia sposo d'altra moglie, un ferro acuto
Pianterò in seno a quella, e il ferro stesso
Passerà il seno mio. Mi credi scarsa
D'arte, e d'ingegno, onde il concluso nodo
Tergiversar non sappia, e andar disciolto?
Mi asseconda, Fernando, e tutto spera
la una Regina amica, o tutto temi
un'anima feroce, e disperata.

Disponete di me.

D.Mar. (con impero) Dammi la destra.

Giura d'esser fedele a'miei disegni.

D. rer. (porgendo la mano) Lo giuro al Cielo, e à voi;

D. mar. (tenendo D. rer. per la mano, guardando interito
e con aria di mistero) Tu Dei Fernando. . . (interpuesto odesi un suono di cornettone da corriere. B.
mar. segue) Tempo verrà. Del mio D. Pietro foisò
Notizia mi si reca.

# S' C E N A V.

Un Corriere, e i detti.

hi seî tu's b. Mar laltera) Er. Del cugino a Don Pictro, Don Luigi Son to Corriere. Egli conduce seco La Infanta di Aragona Donna Bianca Al suo cugino destinata sposa. Quindici leghe lo lasciai lontano Doman sara in Siviglia. Ei mi ha spedito Ad avvertire il Re per gli apparecchi Dovuti a tal comparsa. Entro a Siviglia Il Re non vi trovai. Mi fu riferto Ch'egli è tra questi monti a cacciar fere: Venni volando a dar questo ragguaglio Per non aver di negligenza accuse. D.Ftr.(a parte) (Punto scabroso! Qual ripiego mai-Macchina nel pensier quest'alma ardita?) D. Mar. (con maesta) Torna, torna in Siviglia. Non è lunge

Lo imbrunir della notte. Di ritorno

Il Re sarà, potrai l'annunzio esporre.
(impetuosa) Titubi? Non tardar. Torna in Siviglia.
cor.(a parte con sorpr.) (Chi diavolo è costei? Ella comanda
Con tanta maestà, ch'io temerei
Un delitto di stato il non servirla) (fa un inchino
e parte) (odesi uno strepito di corni e di voci.)

## S C E N A VI.

Paci di dentro, indi Pasquino, Cacciatori, Pillani ch? escono fuggendo, D. Marzia, e D. vernando.

Poci di dentro Aiuto Cacciator, Servi, Soldati.

p. Mar. (agitata a D. Fernando) Odi tu queste voci ?

Che il mio Pietro

Si trovi in un periglio? (esce Pasquino, e la truppa de' Cacciatori, e villani fuggiaschi, e tutti spaventati. D. Mar. segue) A che fuggite Conigli vili?

pas. (spaventato e tremante) Più di trența siere...
Orsi... Cignali... Gattipardi... Tigri

Cì assalirono a un tratto ... e siam fuggiti.

p. Mar. (con impeto) E il Re?

Pas. (come sepra) Signora... appunto il Re... sì il Re... E' tra i denti, e gli artigli di due fiere.

p.Mar. sfuriosa) Anime scellerate... (guarda dentro, e grida) Oh Dio, il mio Pietro in cimento di morte! (ella si lancia correndo veloce con le due pistolette

inarcate una per mano, ed entra. n. rernando, cacciarori, villani la seguone. Pasquino resta.)

Pas. Son Consiglio, e mi fermo volontieri. (edonsi due gran colpi di pistola. Pasquino guarda dentro e segue) Che maledetta, ella colpi hen giusto!

Ha liberato il Re... Meglio è partire,

Perch'ella potria darmi dei rimproveri

Con la eloquenza d'una sua pistola. [fugge]

#### S C E N A VII.

D. Marzia, D. Pietro, D. Pernando, Cacciatori, e villani.

nonna Marzia uscirà tenendo per una mano il Re, il quale non averà nessun fregio di Re, ma di semplice caeciatore. Egli uscirà col capo appoggiato ad una spalla di D. Marzia shalordito per lo spavento avuto.)

D.Mar. (con agitazione e tenerezza)

Pietro . . . sei tu ferito . . . ? sei tu oppresso
Per lo spavento . . ? (con impeta agli astanti) Al
vicin chiaro fonte

Raccogliete fresc'acqua, e la recate.

Spacciatevi insensati, a chi ragiono? (de'villani si avviano. D. mar. segue son voce appassionata, e ponendo un'ampolla di spirito sotto al nasso al Re) Ti scuoti, non ti avvedi che ti è presso La tua Marzia diletta?

D.Fer.(a parte)

(Io giurerei,

Che une spirto terren non è tal donna.)

D. Piet.! rinvenende, e con voce languida) Marzia... sei tu.:

D. Mar.! allegra, e affettuesa) Son io, svegliati amico.

D. Piet. Dalla tua man la vita riconosco.

Quant'obbligo ti ho mai!

3.Mar. La vita mia

Te involando alla morte ho riservatà, Salvai me stessa, obbligo alcun non mi hai.

D.Piet. (con passione) Ed a tame virtudi, e tami vezzi, E a tali espression di caldo affetto Arder dovrò d'una vorace fiamma

Del più fervido amore, e sempre invano? Nè via troverò mai di aver gli amplessi

Refrigerio ad un mal che mi divora.

D. Marz. (seria) Che si frappone al vostro mal penace? Del rimedio la via non è intercetta.

D.Piet.Qual è?

D.Mar. (sostenuta) Sire, è la via d'un sacro Tempio: D.Fer.(da se) Che ardir!

D. Mar. Ma che diss'io folle sospinta

Da un forsennato amor? Son io, son io

Quella che ardendo a un sconsigliato affetto

Consunta di languor, deve morire.

Doman con Don Luigi, Donna Bianca

In Siviglia averete.

D.Piet. Chi ciò disse?

D.Mar.Un Forier che qui giunse, e che vi attende Alla Città con si giulivo annunzio. Le delizie del sen d'una tal sposa, Le pene vostre cambieranno in gioja... Diverrà Marzia indifferente oggetto:.. (prorrompendo in pianto) E Marzia... E Marzia spirerà d'affanno.

p.pietro(sostenuto) Donna Marzia, non sempre gelosia E' propizia all'amore. (guarda in lontano) In quella valle

Vedo de' Cervi. I dardi miei recatemi. (entra veloce)

D. Mar. (con ansietà) Cacciatori, seguitelo. Di vista

Non lo perdete per pietà. Se cade

In novelli perigli preservatelo. (Tutti seguono il

Re. D. rernando è in atto di seguirlo. D. Marzia

segue) Fernando, non partir. Mi ascolta.

D. Fer.

Udiste?

Notaste il serio laconismo, e fiero
Con cui troncati, ha i detti vostri il Re
Sul conjugal suo nodo ...? Ah desistete ...

D.Mar.(interrompendolo, e con fierezza) Se brami la mia
grazia, e la tua sorte,

Se spergiuro non sei, se mi sei fido,
Non proseguir, Fernando, io non desisto.
Troppo viaggio ei fece nel mio cuore,
E nel cuor suo troppo viaggio io feci
Per temer di quest'uomo. Impetuoso,
Subitano negl'odi, e negli amori,
Sospettoso di ognun pe'suoi delitti...
Rapido ne'comandi, ed ostinato...
Favorevole è tutto a'miei disegni.
Mi aderisci, o paventa il mio furore
Odimi. Qui rimanti, e al Re t'unisci.
S'ei di me non ti chiede, tu giammai

Non gli parlar di me. S'egli ti chiede Dov'io mi sia, rispondi, che partita Son verso la città velocemente Nel pianto immersa, e da'singulti oppressa. Lascia a me il resto, e mi asseconda. (fiera) Mi odi: Marzia Padilla è al suo D. Pietro sposa, Di Castiglia in sul trono.. q in una tomba, (parte furiosa.

D.Fer.Qual labirinto è il mio..? Che audace donna!

# ATTO SECONDO.

La decorazione rappresenta una Sala di Palagio campestre con una porta laterale da una parte, due porte laterali dall'altra parte, e una porta nel prospetto, la quale ha l'iscrizione seguente sopra l'architrave: roresteria. Gli addobbi sono rastellerie di archibugi e spuntoni. Nel mezzo vi sia una mensa apparecchiata per la cena. Da una parte una credenza con vini e bicchieri. Vi sieno vari sedili all'intorno.

#### SCENA PRIMA.

Eleonora, e Martella.

Eleonora averà un vestito, da villanella, ma decoroso.

Martella è da villana ordinaria. Eleonora uscirà mesta, e pensierosa guardando il pavimento. Martella la segue.

Mart Signora, io sono di un umore allegro,
Pizzico di pazzia. Le faccie meste
Mi fanno rabbia, mi sono antipatiche,
Vi voglio bene, e se non parlo crepo.
Vi vedo da sei giorni malinconica
Con gli occhi bassi, e languidi per modo,
Che mi parete una convalescente.
Mi fate torto a far con me la muta.

# AL IL MONTANARO

Parlate, espettoratevi, son stanca. Eleo.(come infastidità) Non ho niente, Martella; Da sei giorni

Mi sento un pò alterata di salute.

Mart.Eh vita mia non sallo quella stolida,

Che comperò per pane un ravanello.

Voi siete innamorata di Don Alvaro.

Eleo.Pizzichi di pazzia, dicesti bene:

mart.Eh non ci naseondiamo dietro un dito:

L'altra notte vi ho udita sospirare Dormendo, favellare in sogno, e dire:

Don Alvaro, Don Alvaro, tre volte: Elec.Può darsi. E son per questo innamorata?

Mart. Sono sei giordi, che non lo vedete.

Sono sei dì che siete malinconica.

Il mio conto non falla. Siete cotta

Eleo. (con un sospiro) Ah Martella, pur troppo) ma t'inganni,

E' vero, da sei giorni non lo vedo, Però non scorse di che un di lai servo

Non mi recasse un tenero viglietto.

Mart. Ci vuol altro che teneri viglietti.

Eleo. Credi, Martella, che la mia afflizione, Più che d'amor, nasce da sforzi miei

Di voler tronco questo stolto amore:

Il padre mio terribile ed austero...

Alvaro Cavalier di Corte, grande Della Castiglia... Io villanella semplice...

Mart. Che! come! cosa!.. Siete una Signora...

(parte) (Se dico la sua nascita, suo padre

Mi tira il collo come a una pollastra)

Sareste voi la prima contadina Fatta gran Dama da un Signor marite? S'io fossi un nomo e fossi Re, vi giuro Vi vorrei moglie ed innalzata al trono. Convien darsi coraggio ed intraprendere. Volete voi restare eternamente Con un padre ognor rigido e accigliato Tra questi boschi, e villanacci, ed orsi? gleo. Non dir mal di mio padre, egli è il migliore Di tutti i Padri. (odesi fragore di nembo, e qualche tuono) Senti, senti? nembo. La notte imbruna, ed egli è fuor di casa: Mart.Sì, col scoppietto a uccider qualche tordo Colla sua filosofica flemmaccia, Senza pensar che ha in dosso i suoi settanta. E' quasi l'ora ch'egli suol cenare. (tuoni e folgeri) Cappari il tempo è brutto. Tuona forte; Elec. E mio Padre non giunge. Me infelice! Mart.Qualche capanna gli darà ricovero.

## SCENA II.

Siete molto inclinata alle paure,

# D. Alvaro, e le dette.

D.Alv. (uscendo con trasperto) Eleonora.. Eleonora..

Mart. (allegra) Oh benedette!

(ella corre al fianca di Eleonera, e urtandola col gombito, basso) Datevi cuor, svegliate l'amor proprio:

Eleo. (con sorpresa e timore) Don Alvaro ... Voi quì..?

b.Alv. Si bella figlia.

Era per queste ville a caccià, è colsi Un momento propizio per vedervi.

Per baciarvi la man, per adorarvi. (le bacia la mano con tenerezza.)

Mart. (da se) (Olicosì.) (basso à Eleonora urtandola) Via non v'incantate. Animo,

(Sentimenti, parole lusinghiere.)

#### SCENA III.

D. Giovanni di dentro, e i detti.

D.Gio: (di dentro in lontano)

Eleonora, Martella, Biagio, Luca.

Eleolópaventata) Misera me, mio Padre!

Mart. Oh contratempo

Cagionato dal diavolo. (a D. Alv.) Celatevi.

D.Alv.Perchè?

Eleo. Mio Padre. S'egli qui vi trova

Mi esponete a terribili sciagure.

D.Alv. Per compiacervi partirò. (va veloce ve so la porta comune)

Mart. (disperata) No, no

Per di là lo incontrate.

**D.** Alv. Andrò a celarmi

In quella stanza dunque (va veloce verso una una porta laterale.

Mar. (più disperata) No in malora.

Quello è l'appartamento del padrone, E appena giunto, fa la sua cenetta, Poi tosto tosto si ritira in quello. . (di denero più vicino)

D.Gio. (di dentro più vicino Eleonora, Martella, Biagio dico.

Eleo. Martella, io muojo.

Mart. (affaccendata) Maledetta sorte.

Si dovea preveder questo accidente. Ma non vi spaventate. Gran Martella! Venite meco, entrate in quella stanza,

(accenna la porta di rimpetto)

Ch'è la foresteria. Qui questa notte

Non abbiam forestieri, ed il padrone,

Dopo una refezion, se ne va a letto.

Verremo a voi ... farem l'amore, e poi

Vi darem scampo ... Via presto venite.

(lo piglia per un braccio)

D.Alv. Per rispetto al mio ben, ti seguo.

Mart. (cen dispetto) Entrate.

( lo spinge dentro. D. Alvaro si chiude )

## S C E N A IV.

# D. Giovanni, D. Pietro, Eleonora, Martella.

D. Gio: vecchio sard da villano ma decente; averd in spalla uno scoppietto da caccia. D. Pietro sard da semplice Cavaliere cacciatore senza alcum fregio reale

D.Gio. Dormivate, fanciulle, o siete sorde?

Mart. Ma i tuoni strepitosi... ed eravamo

Raccolte in ginecchion facendo preci Per il tempo cattivo, e la tempesta, E per voi ch'eravate fuor di casa.

per voi ch'eravate inor di casa.

Eleo. (hasso a Mart.) Un forestier, Martella.

Mart. (basso) ( Tutti i diavoli Si sono scatenati. Ma coraggio. )

D.Piet. (da se incantato in Eleon,

( Che bella idea! Quegli occhi son due stelle. 1 D.Gio. Udiste amico? Al Ciel facevan preci.

Ecco il costume della mia famiglia.

( egli posa l'archibugio vicino alla porta di rimpetto )

Q via, ragazze, siate attive, e preste. ... Questo signor trovai perduto al hosco

Cercar qualche ricovero pel nembo. Per ospitalità lo invitai meco.

Caro amico, del poco siate pago.

La notte è giunta, e certe provigioni

Non si possono far, ma il cuor che ho in seno

Non è trista pietanza.

D.Piet.

Eh tutto serve.

Buon vecchio vi son grato. Ida se guardando Eleo.)

Que' begli occhi

Mi penetrano l'anima,

D.Giov.

Leonora

Ordina alla cucina pochi piatti,
Ma fa che sian massicci, e di sostanza.

I cacciatori, e giovani, la fame

Che condisce, hanno sempre. Tu Martella

Appareechia un buon letto in quella stanza.

( addita la porta di rimpetto )

Della foresteria, che possa almeno Ben dormir se mal cena.

Mart.(da se)

| Maledetto

Quel forestier... L'imbroglio è ben majuscolo:. E il letto è bello e fatto. Io fo le cose

In prevenzion di ciò che può succedere. D.Gio: Brava Martella. Andate dunque insieme

Alla cueina a far che si solleciti.

Mandateci dei lumi. Siederemo

Baratterem frattanto quattro chiacchiere,

Non è vero signor? Vi annojerete, Perocchè il ragionar della canizie Desta sempre ne'giovani i sbadigli.

Andate, andate, eare figlie, andate.

\*\*Rleo.(basso a Mart.) Io mi sento morire.]

Mart.(basso)

lo sudo tutta;

Ma non mi perdo.. Andiamo.. penseremo.)

{partono con un inchino. D. Pietro segue coll'occhio

Eleonora notabilmente;

## S C E N A V.

D. Giovanni, D. Pietro, e D. Alvaro da una fissura della porta di rimpetto.

D.Piet.(da se) Ardo! Mi piace assai quella fanciulla.)
(aD.Gie:) E'vostra figlia quella?

D.Gio:(serio)

Figlia mia.

D. Piet. Ella ha un contegno che non par di villa. (un villano porta dei lumi che posa sulla mensa, e parte. D. Giovanni adagia due sedie)

Tom. XI.

#### 12 IL MCNYANATI

Lightfarte Rucs came sure maile.

Non litate a disagra, accomentativi.

D.C. i sprade in juma la parte della fuenzia, con att di popula e representa da se:

Il Real me Morramo ... sen perime.

Distrib. Par y l'a è lecto à super c. cui la sorte
Onte sui fa sussera, e cui sa que o.
Che onora queste mio povero albergo?
Il vestro nome?

D.Piet. Il some mio è Ramiro:
Ampuna è la mia patria.

D.Av./alia porta come sepra, da se, Egli si cela?

Infe ise ben mio s'ei ti ha scoperta!

O altergo, qual cerasta in te accogliesti!)

(si ritra e chinde)

D.Gie: Ma dall'Ampuria in queste ville a caccia?

D.Piet. Sono d'Ampuria, ma da a'quanti mesi
Sono fermo in Siviglia.

Di odor scave, e che ora ammorbi, e appesti, Col tuo pessimo odor, Castiglia tutta.

D.Piet.Buon vecchio, il vostro favellare, il tratto,
La maestà de'sguardi vostri, i detti,
Smentiscono quei vostri rozzi panni,
E l'ostentarvi un rustico villano.

D.Gio.(grave) Sono villan per elezion. Mi chiamo Ora Pasquale il Montanaro. Un giorno Fu il nome mio, Giovanni di Toledo.

D.Piet.(con sorpresa)

Don Giovanni Toledo! Non m'è ignote

Questo nome. In Siviglia ancor risuona In sulle lingue tutte, e si rammenta Come d'uom venerabile, e incorrotto. D'Gio:(con seria umiltà)

Son grato a' Sivigliesi · Al Cielo è noto Se mentre fui Ministro, è Consigliere Di Alfonso òttimo Re della Castiglia, Trascurai nulla, onde Castiglia tutta Fosse tranquilla, obbediente, amante, E fedele al suo giusto eroe Monarca: D. Piet. (da se) Mio Padre.)

D'Gie:(con un sospiro, ed entusiasmo)

Parmi di vederlo ancora

Occupato d'un Re nel grave incarco. Vigile sui Ministri, e subalterni, Onde ingiustizia non si usasse mai, Nè estorsion, nè ritardi. Procelloso, La astuta, e vile abulazion troncava Con ciglio oscuro. Al fianco suo giammai Volle uomo, che vantar potesse il nome Di Favorito, e ne scaltrita donna Che quel di Favorita sua vantasse, · Ben conoscendo, che le grazie inginiste; Le ingiuste oppression, gli ingiusti premi, E gli ingiusti castighi hanno sorgente Dalla venalità, dalle vendette; Spesso di tali insidiosi eggetti. Soggiogator di passion lascive Amò la moglie sola, rispettata Volle la moglie, e amolia sol perch'ella

Desse de' figli a'Stati suoi, non mai Perchè avesse la menoma influenza Ne' politici affari del suo Regno. Affabile, modesto, ed inimico Delle pompe, e stravizzi, alla sua mensa / Frugalità, e decenza ognora apparve, E sol per esser specchio a'snoi vassalli Dediti a desolar le lor famiglie Ciscamente nel lusso, e nella boria, Non già per avarizia. I suoi tesori Anzi negli anni di penuria, e sterili Stavano aperti ai pubblici bisogni, Ch' ei guardava i suoi sudditi mendici Siccome figli della sua fauriglia. Sprezzator di fatica, ora ne'monti Scorreva a caccia, ora le sue milizie Stava addestrando polveroso, e molle La fronte di sudor, per dar esempio Di hellico valore a'Capitani. Tremendo nelle guerre, fu il terrore Degl'infedeli al nome suo tremanti. Era bello il vederlo a cambiar faccia Dalla fierezza militare, a quella Di tenera, e paterna; sollevare Da terra i vecchi stanchi a lui prostrati, Accettar memoriali, ascoltar tutti, Commetter tosto a norma delle inchieste Con giusta lance, punizion, soccorsi, E quanto da Giustizia, e da Clemenza D'un magnanimo Padre attender dessi.

Oh mio bnon Re, tu mi spirasti in grembo, Ed io disutil vecchio vivo ancora; Nè rivederti in Cielo ancor poss'io? (egli piange. D. Pietro commosso piange mettendosi il fazzoletto agl'occhi. D. Gio: osservandolo.) Voi piangete? D.Piet.(scuotendosi) La vostra commozione

Hacommo sso anche me.

Defunto Alfonso?

D.Gia:

La descrizion prolissa, Don Ramiro, Ch'io feci del mio Re. Quando ragiono De'merti suoi, giammai posso la lingua Nè il pianto raffrenar:

D'Piet:

Ma perchè mai Un tant'uom come voi, lasciò la Corte;

Siete curioso

Scusate in grazia;

D'Gio:

Di saper la ragion? Vi appagherd: Alla morte del Re, Don Pietro il Figlio-Rimase erede al Trono. Egli avea solo Allor cinqu'anni, o circa. La Regina Vedova Madre, in pupillar etade Del Figlio, fu da' Grandi posta in seggio Di Reggente del Regno. In osservando L'istinto io del fancinllo, sin da'suoi Puerili trastulli, ben previdi . Un' indole perversa; pertinace; Inclinata a'capricci, a violenza, Agl'impeti furenti, alla barbarie, Alle eccessive crudeltadi enormi. Nella Regina, una di quelle madri

Vidi, indulgenti, e tenere, che appagano Di tutto i Figli, e che alla lor presenza Condannano i Maestri di delitto Se ardiscono correggerli, ed infine Una di quelle madri, che tessendo La rovina de Figli, a lor medesme Tesson le più funeste aspre sciagure. Sulle mie previsioni, dalla Corte Mi assentai volontario. In queste ville Ho una estension di terre mio partaggio? Era la cara mia Moglie defunta. Mi restava di lei d'un anno appenà Una bambina. Col mio sangue in braccio Quì mi ridussi. Di vittano i panni Mi posi indosso, ed assumendo il nome Di Pasquale, quel nome ch'ebbi in Corte Volli per sin posto in obblio per sempre, Quì affratellato co'rurali miei Conduco i giorni semplici, e campestri. Fo del ben. Questi villici mi adorano, Vivo tranquillo colla Figlia mia Dalla Città Iontano, e dalla Corte.

Don Ramiro, or sapete i casi miei.

p.Piet. E per supposizioni in voi formate
Sopra Don Pietro...

D. Gio: (interrompendolo impetuoso) Che? Fai indovina,

Quantunque abbia commesso, che nessuno Mi dia notizie, o parli della Corte, o Nè di quel Re, la fama è desta ognora. Suonan per questi hoschi a mio dispetto

Le strida, le tragedie, e le miserie Da un tal Re cagionate, e fan rimbombo Le crudeltà, i delitti, e le enormezze -Di quell'empio tiranno, Ei salì al Trono A'sedici anni giunto, e appena Re, Per gelosia di stato, ad un sepolero Spinse con un velen la propria Madre. Si ammogliò, e la infelice Donna Silvia Di Castro fu Consorte a un tal Marito. Misera con pretesti del crudele Nauseato, una torre a lei fu Reggia Dopo sei giorni, ed il dolor la pose Colla Madre sotterra. Non v'è Figlia, E non v'è Moglie di bellezza adorna, Ch' ei miri, ed a lui piaccia, che non sia Vittima del capriccio violento Di quel brutale. Onor delle famiglie, Benemerenza, grado, è sotto a' piedi Del sconoscente. Odo anche delle/voci Di certa Favorita che lo domina/ Detta Padilla... ma saranno ciarle Della plebaglia, che oltrepassa i limiti Colla malizia. I Grandi del suo Regno L'odiano a morte, ed il timore ch'egli Ha di cospirazion, lo sa più truce. Condanna ad un sospetto, e sgorga il sangue Sui patiboli ognora. Al sozzò esempio D'un Monarca custode delle Leggi, Che le Leggi calpesta, il volgo tutto Divien sfrenato, ed è Siviglia omai

Di indomiti, di ladri, e di omicidi
Divenuta ricinto: Don Ramiro,
Mi astringo alla morale. E'il Re Don Pietro,
Un di que' pochi Re, che la giusta ira
Del Cielo invia talor sopra alla terra
Per flagello dei popoli corrotti.

che posano sulla mensa mettendo sedie alla tavola.

D. Gio: si leva, e segue)

Oh bravi Figli miei, siete opportuni.

Lasciamo, Don Ramiro, da una parte

Le immagini funeste, e un po'di cibo,

E qual che bicchierino ci distraggano

Dalle acerbe sciagure irrimediabili.

D.Piet. (da se levandosi) Qual forza hamai la verità ..! Gostui

L'ira vorria punire, e la sua voce Piombandomi sul core ha predominio,.

E mi disarma.. Egli anche è genitore

D'un idoletto che il mio cuore infiamma.)
D' Gio: Don Ramirio siedete, ristoratevi.

siedono tuttidue alla mensa. Il Re sied 'colle spalle volte all'uscio della foresteria. D. Gio: segue}

Leonora dov'è? [guarda dentro, e chiama]

Leonora, figlia.

#### S C E N A VI.

Eleonora, Martella, D. Giovanni, D. Pietro, Villani che servono.

Eleo:(esce timida guardando ora la porta della foresteria, ora Martella, dinotando agitazione)

Son qui mio Padre.

mart. (da se) Ed io non so se sia

Quì, o a casa del dimonio.) (guarda la porta suddetta e mostra timore, e rabbia)

D.Gio: (alla figlia) Siedi, siedi,

Lascia la soggezione, ed il timore,

Usa ospitalità. Questo Signore

E'affabile e correse, e non isdegna,

Ghe seco sieda a mensa una villana:

Non è ver Don Ramiro?

D.Piet. (fisso in Eleo.) Anzi ricevo

Ciò per finezza, e per finezza grande:

(a parte) Che modesta bellezza! Che delizia!]

D.Gie:(dispensa cibi, e porge un tondo a D. Pietro. D. Pietro con notabile ceremonia le perge ad Eleo.)

Eleo:Grazie, Signore. lella non mangia, e guarda come sopra ora la porta, era Martella con agitazione)

D.Gio: (porgendo un altro tondo a D. Pier.)

Meno ceremonie

Don Ramiro. Mia Figlia vive d'aria, E particolarmente poi, la sera Non cena mai. La ho quì voluta solo

Per un tratto social. Mangiate voi, Che ne avrete bisogno. In quella stanza Un buon letto vi attende, elisir valido Alla vostra stanchezza.

(segue a dispensar cibi, e si mangia, Eleonora sempre agitata guarda Martella e sospira)

Mart. (da se disperata) E che elisire ..!

Ella mi fa pietà.. Se dargli il scampo Potessi.. (fa qualche passa verse la porta) Ma ho venti occhi che mi guardano.

E\_Don Alvaro è un uom, non è una mosca; D.Gio: Martella, dà del vino al forestiere, Mart.(arrabbiata da se)

Perchè non ho in scarsella dell'arsenico?

Lo porrei nel bicchiere, e creperebbe

Prima di andare a letto.

¡Dà del vino al Re. Un villano dà del vino a D. Gio: a un suo cenno)

D. Piet. (prendendo il bicchiere) Bella giovine
Conservazion del vostro raro meritolad Eleo. e beve)
Eleo. Voi burlate, signore, io non ho meriti.

(Questa scena deve essere concertata, e agitata da lazzi comici naturali sulla circostanza, sugli affetti del Re, sulle agitazioni di Eleonora, sui gesti, le rabbie, i tentativi, le disperazioni di Martella; mentre si mangia)

D.Gio: (posando il tovagliolo e levandosi)

Oh Don Ramiro, è innanzi assai la notte.

Fanciulle, andate nelle vostre stanze.

Che ora è di riposar.

43

Eleo: laffannosa basso a Mart.) Che sarà mai...!

Martella ho il cuor sanguigno.)

Mart. basso rabbiosa; Ed io l'ho nero.) (fanno un inchino, e partono. Il Re le segue coll'occhio)

D'Gio: Don Ramiso scusate. Io sono vecchio,

E stanco, ed ho bisogno di riposo.

(ai villani) Figli, lo servirete in quella stanza

Di quanto gli occorresse. (al Re) Andateandate,

Riposate anche voi. Notte felice. (prende uno

dei lumi ed entra nel suo appartamento. Due de'

villani prendono due lumi per servire il Re.)

D.Piet.Partite, amici. Non mi occorre nulla;
So la stanza qual è, saprò servirmi;
Lasciate qui un sol lume. Ite al riposo.
Li villani/lasciana un lume e partona con inchino)
Questa bellezza accese troppo zolfo
Nelle mie vene, e il cicco ardor che sento
Stimola in me ben altro che quiete.

Le sue stanze esser denno a quella parte ...
Pur la veggi io girar per casa ancora
Agitata col lume.. Ella tien gl'occhi
A questa parte, e mostra desiderio
Di venir qui..., e non osa .. Ricorriamo
All'arte per fidarla.. Addormentato
Mi fingerò su questa mensa. Forse
Avrà più cor, darà nella mia rete.
(siede, appoggia il capo sulla mensa, e finge di
dormire)

#### SCENA VII:

Eleonorà, Martella tuttedue con lume, D. zietro, e D. Alvaro all'uscio come sopra.

Mart. (uscendo in punta di piedi. Osserva il Re e verso la quinta con voce bassa)

La bestia dorme. Il Ciel ci favorisce.

Elèo: (ascendo in punta di piedi tremante, con voce bassa a Martella) Sollecita, Martella. Adagio ... adagio Apri, tranne Don Alvaro Col dito Gli accenna ch'esca pian, diamogli scampo.

(Martella col dito alla bocca, e in punta di piedi, va verso la porta di rimpetto. Eleonora sempre tremante va verso il Re ad osservare se si move. Il Resi alza con impeto, e la prende per un braccio.)

D. riet. (con passione) Bella fanciulla.

Eleo.(con un strido e lasciando cadere il lume)

Oh Dio, Martella?

Mart. (con una scossa, lasciando cadere il lume) Oh Diavolo Siamo perdute, siamo rovinate, (fugge)

D. Plet. (con dolcezza) Non temete idol mio.

Eleo:(tentando invano di liberarsi)

Scostati indegno?

D. Alv. (aprendo l'uscio, e mettendo fuori il capo, da se; Qual romor..? Numi..! Il mio tesoro giunto Tra le fauci del lupo il più feroce.)

D. Piet. stenero) Indegno mi chiamate? E sarà indegno Chi per tanta bellezza arde d'amore!

Hai tu mai dell'amor? Va ne' presepi,
Là cerca amante a te proporzionata;
Paghi così l'urbanità? Così
Rispetti, infame, la ospitalità
Di un albergo onorato, che ti accolse?
Tu non sei Cavalier. D'una spelonca
Uscisti, e socio sei degl'assassini
Che assaltano alle strade. Traditore,
Mi lascia, o innalzerò le strida al Ciclo.

(si sforza indarno di liberarsi)

p. Alv. (come sopra, affannoso) Ben sì difende la eroina mia.
Ma' chi salvarla può..? Farò romore..

Desterò la famigla, e una finestra

M'aprirà scampo, o lascierò la vita.

sprende l'archibugio di D. Giov., si ritira, e chiude) D.Piet.Calmatevi ben mio.. (a parte) Soglion le tenebre

Scemar rossore nel bel sesso. (ammorza il lu-

me, la scena si fa oscura)

Eleo.

Iniquo!

Che tenteresti?

D.Piet.

Di appagar l'amore: (è in atte di abbracciarla. Odesi il tuono dell'archibugiata interna di D. Alv. D. Piet. lasciando Eleo.) Qual romor!

Eleo. (con disperazione e spavento da se) Me inselice..
Il mio Don Alvaro..:

### SCENA VIII.

Escono a un tratto Martella con lume, molti Villani con lumi, D. Gio. con lume: La scena si rischiara. Elco. rimane incantata, spaventata, e confusa. D. Pietro sorpreso, e turbato.

D.Gio. (dopo aver guardato or la figlia, or il Re attentamente)

Donde su quel rimbombo?

D.Piet.(sostenuto) In quelle stanze. (addita la foresteria)

D.Gio.(a dei Villani) Entrate, esaminate, riserite: (de'
villani entrano nella foresteria, D. Gio: segue)

Eleonora, tu qui? Nelle tue stanze Perchè non eri?

Marti(con voce tremante, e interrottam.) Vi dirò, Pasquale ...

Non avean sparecchiata... nè la tavola...

Ne la credenza... ed eravam venute...

Per sparecchiare... e por tutto a suo luogo...

Come, fa una famiglia regolata...

Questo signore credevamo a letto...

Ed era qui... non so perchè...

D. Piet. (serio)

Costei

Vi disse il vero. Rimaner quì solo Volli ne'miei pensier pria di corcarmi.

Qualche civil colloquio tenevamo,

Quando tuonò lo scoppio entro a quell'uscio.

Don Giovanni segue a guardare con attenzione, era la figlia, ora il Re, era Martella taciturno. Escono i due villani con un lenzuolo in più pezzi, e l'arcebugio)

Un Villano Pasquale, non v'è anima vivente

In quelle stanze. Abbiam trovato solo Questo archibugio vuoto. Una finestra Aperta, ed un lenzuolo in quattro pezzi Ben raggruppati, che pendeano in strada.

D.Gio. (da se ottuso) Che dovrò sospettar. Calma Giovanni. (odesì romore di molte voci in lontano, e gran picchiate al portone di strada.)

### S C E N A IX.

Voci di dentro, D. Fernando, D. Alvaro, Cavalieri, Cacciatori, Soldați, e i detti.

Voci di dentro Aprite, abitatori, aprite, aprite:

D.Gio:Qual tumulto di voci? All'uscio mio Si picchia forte: (ai villani) Andate, aprite tosto. (i villani entrano)

Io non temo nessun. Le mie pareti Di probitade, e d'innocenza asilo Furono sempre.

Eleo. (basso a Mart.) (Che sarà Martella?)

Mart. (basso) (Che volete ch'io sappia? Questa notte E' l'incendio di Troia.

D.Gio: ad Rleo: e Mart.) Ritiratevi.

Mart. da se) Io sono molto più che ritirata. (entra fuggendo. Eleo. fa un inchino e parte)

D.Gio:Don Ramiro, parlatemi sincero.

Avete voi nimici, o reità?

Ospite siete mio, vi salverò,

D.Piet. sussiegato) Non ho di che temer, (in questo

#### IN MITTERS

rentum a ultima a Armenia Inglieri. Iunutum e Muuti. Itume us utum. e i ingimornium tutti on usa utum ulia fonte. Iuturnum tutta se seni suumine aseriumin muusi sua uutua e seni suumine aseriumin muusi sua uutua e seni suuminen.

A Maria Sie. Residente

Cu pis en s per pien nome, e domini. Unomsi per voi, il voi meciento.

Un That mi die tracus, M monthe

Çn in Dan Francia. 2 san uni qu şinni.

Ala resta granienta. E a rosta camil.

Dana e' neuri miei literi de sir di me

IL writing of Vata non mitte mai

No gena il Caveni, il Tueda...

3 %%. I as soms one a digina mani. I know, inci

Ale a samere e a Fernando e desas. Louis Marcia davi e a

s se ima, Sei pano inness

Figure Stright.)

Linkbum, Quela cruia tigre,

A fall'a vici mismi, ed ze i eccess .)

Dois, ou granderen, Squar, nou per le veriei ch' le dissi

A Ramiro di Amparia, ne per quelle. Che il mio labbro succero, anne a Don Fietro

Le Cast cha distalle, ma ad ma sacro

Venerable nome di Sionarca

Companies del Gel, mi prostre unite (s'inginec.)

Bibliet Sorgi, Gioranni. I detti tuoi mi scossero Noi profondo del cor. Di Don Affenso Padre mio fosti guida; alla Cittade Colla famiglia tua devi seguirmi. Guida ti voglio solida, e sicura.

D.Gio. (senzalevarsi) Ah mio Re, se scintilla di pietade Vi resta in sen, non esponete un vecchio A morir di dolor, lasciate ch'egli Tronchi gli anni, omai stanchi, in queste ville, In questa solitudine beata.

D.Piet.No, no, te lo comanço. Alla mia corte Primo Ministro, e Consiglier ti voglio. D.Gio. (levandosi, ed erigendosi al sussiego.)

E con qual facoltà?

D.Piet. Senza alcun limite:

B.Gio: a parte con fervore)

Oh se potessi al mio Signor defunto,
Ch'io piango ancora alla Castiglia unito,
Trar dal vortice orrendo degli errori
In cui cieco perisce un Re suo Figlio..!
Egli è giovine ancor... Tentiam la impresa.
D'un fedel servo il zelo, o ciel, proteggi.]
(a D. Piet. con gravità) Potranno dunque, o
Re, gli ordini miei

Far nulli i vostri?

D. Piet . (dopo una breve pausa)

D.Gio.(grave) Giustizia austera,

E retta, amministrar potrò in Siviglia? D.Piet.Sì, lo potrai.

D.Gio. (grave) Sin sopra a voi se occorre?

D.Piet. (sorpreso e sostenuto) Come!

D.Gio.(grave) Voi titubate? Ed ai delitti

Tom. XI.

Vostri al Ciel noti, ed alla terra tutta, Giastizia esser dee dunque inoperosa? Toglietemi la vita, o mi lasciate Tra le belve in quest'eremo di pace Molto più di Siviglia.

D.Piet. sa parte ironico dopo una pansa) Vieni, vieni
Uom portentoso, e teco soprattutto
Conduci la tua figlia, che mi piace.
Di che temer? Son R. . sa p. cio. M'odi, Giovanni,
Ti concedo anche ciò per aver meco
Guida un uom così giusto.

D. Gio. (grave) Lo giurate.

D.Piet. (a parte irenice) (Giuriamo, lusinghiam questo fanatico)

Io giuro ai Numi, ed a'miei Grandi tutti s Che mi son testimonj.

D.Gio. Un tanto onote

Non si dee rifiutar. Sono con voi. Tema ogni reo nel Regno di Castiglia I miei decreti, e la giustizia mia.

> (al suono d'una banda di corni, e di altristrumenti da caccia partono tutti.)

# ATTO TERZO.

- Il Teatro rappresenta un regio gabinetto corto. Il prospetto è un cortinagio diviso in due, che separa il gabinetto dalla magnifica sala regia in cui il Re daudienza ai ricorrenti.
- Il Re sarà parato in tutto il suo splendore e seduto appoggiato ad un tavolino, sopra cui vi sarà lo scettro, e attendendo l'ora ed il segno di passare alla pubblica udienza.

### SCENA PRIMA.

D. Pietro sedente, D. Fernando in piedi.

D.Piet. Nell'entrar mio con Don Giovanni a fianco Nella Città, notasti ben, Fernando, Delle milizie, e de'canuti il grido Di giubilo, e di viva?

D. Fer.

Maraviglia

Sire mi colse. Presso a quattro lustri Son ch'egli manca di Siviglia, e appena Comparve, fu chi lo conobbe. Voce Passò di voce in voce, ed il tumulto Di gioja, e acclamazion salito è al Cielo. L'albergo suo è affollato, e i Grandi tutti Se lo stringono al sen con baci, e lagrime.

D. Piet. Ida se) E genitor della gran bella figlia:
Questa esultanza general mi turba.)

a D. Fer. Marzia, Fernando, segue a lacerarmi
Co'suoi modi tiranni. Il rivederla,
Il haciarle una man, da che qui giunsi,
Possibil non mi fu. Nelle sue stanze,
Con ordini severi, s'è rinchiusa,
Ed io son Re, nè violare ardisco
D'una donna i comandi. Dal cor mio
Non posso cancellar la passione,
Che mi tormenta, ed il cor mio avvilito,
Rispettar deve a forza i cenni suoi.
Tu, la vedesti?

Potei vederla. Ella occupata stava
In alcuni apparecchi. A'miei discorsi

In alcuni apparecchi. A'miei discorsi
Non rispondea, che con de'tronchi accenti
Di arcano pieni, e le pupille molli
Di pianto, che tentava di celarmi,
Donna Marzia, Signor, tacer nol posso,
Arde per voi d'amor, di vero amore,
Fisser non devo ingiusto. Ella ravvolge
Nel pensier delle immagini funeste...

Breve .. L'amor di questa rara donna Non è di donna frale, e capricciosa .. (guarda dentro Vi direi più.. Ma la grand'alma giugne.

us parte (Aderisco, ma il Ciel vede il mio interno)

## S C E N A II.

# D. Marzia, e i detti:

Donna Marzia sarà nel più magnifico, e seducente abbigliamento. D. rietro si leva e con trasporto corre e le prende una mano per baciargliela.

D.Piet. Marzia pur ti rivedo, e posso alfine...

D.Mar.(ritirando la maño, e sostenuta)

Signor, cessate omai. Le tenerezze Serbate ad una Sposa già vicina; Principessa di cui la fama esalta Bellezza, gravità, spirito, vezzi

E un mirabil complesso di attrattive:

D.Piet.Così m'accolgi..? Ed un geloso tarlo...?

D.Mar.(interrempendolo)

No no, Don Pictro...(umiliandosi) Perdonate, o Sire, Se oso troncar gli accenti vostri. Amore, E il più fervido amor, pur troppo è vero, Per voi mi colse il freno di virtude In tale amor, mi fece uscir dal labro Un desio di esser moglie. In me conversa, Piansi, e mordei quel labbro temerario Che proferi tal brama. Un chiaro lampo Scoprì agli sguardi miei l'argine immenso Che al grado vostro si frappone, e al mio. Siate felice a Donna Bianca unito. Questa Corte per me non è più asilo. Volea partir senza vedervi, e poscia

Parvemi il passo ardito, e non conforme Al dover di vassalla. Supplichevole Chiedo l'assenso. Il Feudo mio di Aranda Sia ricetto a una donna sventurata.

p. piet. E un tal assenso, Marzia, hai cer di chiedermi?

Credi, che senza te vivere io possa?

Un politico nodo è forse ostacolo

Ad un mio par, che d'una Favorita

Gioir non possa al fianco?

p.Mar·(seria)

L'indole mia v'è ignota? Dall'amore,
Ben diceste, il crudel geloso serpe
Non va disgiunto, e del mio amor verace c
Più acerbi sono d'un tal serpe i morsi.
Facoltà non ha Marzia di velare
Con la fronte serena un cor doglioso,
E ... (precipitando ginecchioni) concedete, concedete, o Sire,

Sire, e ancora

Quell'assenso ch'io chiedo a' piedi vostri. (piang e D. Piet. (sollevandola, e con estrema passione,)

Marzia, non ti avvilir con chi ti adora.

Odimi ... Caderan dal Ciel le stelle..

Diverrà Ciel la terra, e il sol di ghiaccio,

Pria ch'io discenda a tale assenso. Assenso Saria della mia morte.. Deh permetti.:

(in atto di baciarle la mano)

D.Mar. (ritirando la mano con impeto, ritrosedendo, e
con fierezza) Ti allontana, tiranno. Ben si vede,
Che la natura tua barbara, e truce
Guaribile non è. Giuri di amarmi,

Ed a subir la morte mi condanni
Sorso a sorso di doglia, e di languore?
M'edi. Se delle ingiuste tue catene
Osassero fermarmi, se altra via
Non mi s'apre a fuggir da te lontana,
Morte mi scioglierà da ceppi tuoi.

p. Piet. Calmati, Marzia, l'amor mio conosci...

D. Mar. (interrompendolo)

Tu amore! E ardisci di vantar che mi ami?

Nè mi amasti, nè m'ami. Se di affetto

Fosse preso il tuo cor per me, alle tante

Mie preghiere, alle lagrime ch'io sparsi,

Ai singulti, lasciati avresti i vizi.

Le turpi effemminate insidie tue,

L'avidità di sangue, che ti han reso

L'occult'odio de'sudditi e vassalli,

Spettro abborrito, e desiato estinto.

Ifissando gl'occhi in D. rietto, e dopo una breve pausa.

con passione)

Oh mio Don Pietro. Ma che dissi mio!
Tu non prevedi i fulmini che stanno
Sopra al tuo capo.. Deh pietoso almeno
Rendi giustizia all'amor mio innocente..
Non creder mai, che ambizione accenda
Queste mie furie, ed i trasporti miei.
Un'umile capanna a te congiunta
Mi saria dolce asilo, e forse.. forse
La medesma capanna a te sarebbe
Albergo più felice, e fortunato
Di questa Reggia. Credi, mi allontano

Per amore da te, per non tidurmi

Spettatrice a'tuoi danni, e per vedermi

Disutil donna, e inerme. Ab tu, Fernando,

Che fedele g!i sei, raduna amici,

Aderenti, e soldati, al tuo Re serba

Sulla fronte il Diadema. Alla sua vita

Sicurezza proccura, a quella vita

Da cui sprezzata, e vilipesa, pende

Tottavia la mia vita. (con profondo sospiro verso

D. riet.) Addio per sempre spate veloce piangendo)

D.riet scon qualche passo; Fermati, Marzia, attendi...

(soffermandosi, e con sierezza) Ma Fernando...
Gli arcani detti suoi..! Che..! Si cospira
Forse contro di me..? Parla.. Poc'anzi
De' mutilati cenni proferisti
E gli troncasti al giugner di Padilla...
Svelami ciò che sai, che por riparo
Possa a' perigli miei colla vendetta,
Colle stragi, e col sangue.

D. Per. (con umilt à)

Chiuso nel seno quanto intesi, o Sire,
Dalla voce di quella illustre donna,
O quanto interpretar poter mi parve,
Reo sarei primo a meritar la motte
Da'giusti sdegni d'un Monarca. Oh donna,
Quanta virtù ti adorna! Procellosa
Nella disperazione, nell'amore,
E nella gelosia, potesti insino
Non esser delatrice! Eccovi, o Re,
Ciò che aggiunto all'amor, lacera il cuore

S'io tenessi

Di Donna Marzia. (guardando intorno, poi con voce di arcano) Caldi affetti passano Tra Don Luigi Cugin vostro, e quella Ch' ei vi conduce Sposa. Pochi giorni .. (Innorridisco a proferir l'eccesso) Di letizia nuzial saranno i vostri, Adorato mio Re. Vedova in breve Rimarrà Donna Bianca, e Don Luigi Possederà la Infanta, il Scettro, e il Regno Della Castiglia. (Orribile disegno!) Bolle il comploto già formato, e saldo Sotto un impenetrabile velame, Ma non impenetrabile all'acuto Occhio d'una eroina, che vi adora p.piet.(con furore) Che dicesti, Fernando? Quanto intesi D. Fer. (con umiltà)

O d'intender mi parve da una donna, Che imbecille non è, che l'alma ha retta, E che senza fondati documenti Non avria cor di porre a fuoco, e a sangue Siviglia tutta. Sire, avete intorno, Scusate, innumerabili nimici!

D.Piet.(con maggior furore)

Vola Fernando; numerosa truppa
Teco conduci. Incontra Don Luigi,
Donna Bianca, e gli arresta tuttidue
Prima del loro arrivo. Di Triana
Nelle carceri i chiudi separati
Sotto guardia fedele. Abbian quegli agi,
Che il lor grado richiede, ed ivi attendano

Il destin loro, allor che posti in chiaro Sieno i delitti, i delinquenti, e i complici. Prima a Marzia dirai, ch'ella non parta, Che disposto son io di far palese, Che a dubitar dell'amor mio s'inganna. Ah se giungo a scoprir... Siviglia tutta Lorda sarà di sangue... Illesi i capi Delle più illustri salme non andranno.

(quì si ode un squillare di trombe; La udienza si apre. Non tardar, sollecita.

(egli va al tavolino a prendere il Scettro)

B.Fer. (da se) Le giurai di aderir, ma con quai prove

Sosterrà questa fiera l'orditura

Immaginaria sua? Da questa macchina

Caderà forse în sul mio collo un ferro.

(fa un inchino, e parte)

#### SCENA III.

Apresi in due parti il cortinaggio, e la decorazione rappresenta una sala regia con Trono da una parte, a cui si sale per parecchi gradini. Alla destra del Trono vi sarà una ricca sedia alta un gradino per D. Giovanni. Molte altre sedie saranno in circolo. All'aprire di questa sala, numerose guardie saranno al lor poste in parata. De' Paggi incontreranno il Re. I Grandi del Regno saranno a sedere. All'entrare del Re i Grandi si leveranno, e inchineranno. Le guardie si porranno una mano alla fronte. Il Re sarà torvo, e accigliato, e saliro al Trono, e seduto, uscirà D. Giovanni vestito semplicemente, ma nobilmente. Lo precederà un corpo di guardia differente dalle altre guardie. Egli averà una bacchetta di comando d'argento, Passando dinanzi al Re fara un inchino, e andera a sedere nella sedia per lui disposta. Seduto D. Giovanni, tuttii Grandi si porrauno a sedsre.

D. Pietro; D. Giovanni, D. Alvaro, Grandi del Regno, Paggi, Guardie.

D.Piet. (basso a D. Gio:)

D.Gio:(serio, basso a D. Piet.) Del vostro Regno?

D.Piet.(basso)

D. Gio:(basso, e come sopra) Questo, o Monarca,

E'un orologio omai tutto sconnesso.

Sta il suo difetto nella ruota mastra, Gh'io porrò a segno, o lascierò la vita: (odesi uno squillo di trombi)

#### SCENA IV.

Un Poeta teatrale, e i detti.

roe. (dopo un profondo inchino al Re, con sostenutezza)

Tran Re, son io seguace di Melpomene, E di Talia, ed il Socco, ed il Coturno Rinnovello di aspetto in sulle scene. Di riformar coll'opre mie l'onore-Ebbi presso che tutti dell'Europa I Teatri, sepolei, e addormentati Nelle antiche goffaggini plebee, E nelle stravaganze, e maraviglie. Opre di sentimento, e regolate Sono le mie. Le nobili passioni Splendono in esse, e accolte, ed applaudite Furo per ogni dove. Alla Castiglia, Ed a'Teatri suoi venni, e prometto Di espurgar le bassezze, e da ignoranza I Comici, e le scene. Chiedo a voi, Gran Re, dicenza, ed ordini, e soccorsi. D.Piet. Saprai tu seminar bei lumi, e sane Far le menti del popolo ostinate Nei pregiudizi stolidi e muffati?

(D. Gio: darà un'occhiata notabile a D. riet '
Poet. Signor, questo è il mio scopo. I pregiudizi

Della imbecillità fuggon dinanzi
La scienza mia come la nebbia al vento.
Ragione, è verità dietro a'miei sumi
Sorgono altere, e dalle pucrili
Catene miserabili ed abbiette
Del pregindizio, i popoli disciolgo.

(D. Gio: dà un' occhiata notabile al Poeta)

D'Piet. Or ben, ti ferma. Dall'erario mio

Trecento doppie in oro a te fien date

Di appuntamento ogn' anno.

(D. Gio: guarda il Re come sopra)

Poe, Re magnanimo,
Del don grazic vi rendo. Oh Febo amico
Accendi il mio intelletto, e fa ch'io appaghi
Il genio filosofico elevato
D'un tanto Re ne'miei teatrali innesti.
Ifa un profondo inchino, ed è in atto di partire.)

D. Gio: Amico a Hebo, vi fermate, (si leva) Sire

Ifa un profondo inchino, ed è in atto di parti.

D.Gio: Amico a Febo, vi fermate. isi lava, Sire

La pension che accordaste a quell'Autore

Di sceniche opre, è liberale, e giusta.

A nobil'arte il premio esser largito

Deve da nobil mano, ed è vergogna

De'Grandi, che un Scrittor di nobil'arte

Lascino abbandonato, ed avvilito

Mendicar sussistenza dalla messe

De'poverelli Comici, il cui fine

E', per lo più, la questna, e l'ospitale.

I Teatri, Signor, son necessari

Per trattenere onestamente i popoli.

Se istillare virtù da quei si possa,

Lacio ciò in dubbio, ma non lascio in delbio Che dalle scene pubbliche, ben spesso Non escan velenosi sentimenti, Insidiosi, adulatori ai vizi, D'ogni fren sprezzatori, e d'ogni legge, Applauditi dal volgo, egnor proclive Al libero operate, ed ai delitti. (al rocta) Or mi rivolgo a voi Poeta insigne,, Risormator degli Europei teatri Colle opre vostre regolate, e gravide Di Sentimenti, e Passioni nobili. Fagatrici dai cuori, e dai cervelli Di ciò che intitolate, pregiudizio. Di pregiodizio l'abosata voce Troppo è trascorsa, e troppo son le teste Guaste, dal divenuto reo vocabolo. Voi mescete co'stolidi principi Delle volgari semminette, quanto Da' più saggi Filosofi avveduti. Con lango studio sulla esperienza, Per mal minore della umanità Fragile, e dalle passion sedotta, Fu con provvido fren di sacre leggi Stabilito a quiete de' mortali. Della scienza vostra è omai diffuso Anche in Castiglia il puzzo contagioso, Non ne abbiam più bisogno. A fronte aperta, E baldanzosi scorrono già i vizj Liberi, e sciolti. La lascivia, il furto, La seduzione, l'adulterio insame,

Gl'inganni, la empietà, la mala fede Si ergon vittoriosi, e sotto a' piedi Han ciò che voi chiamate pregiudizio. Poeta io vi ricordo. Gli occhi d'Argo Terrò sull'opre vostre, e se bestemmie U dirò a'sacri Numi, o malignato L'augusto Sacerdozio, la Giustizia De' Tribunali disegnata ingiusta, E al punitor patibolo i colori Dar di empietà, di nerà scelleraggine; Se dipinta udirò da tirannia La subordinazion de' Grandi ai Re, Del volgo ai Grandi, e de' Figliuoli ai Padri. Se protette udirò nelle opre vostre E disegnate da passioni nobili. Lascivia, e infedeltà nei conjugati, Se predicata udrò ne' vostri Drammi Una morale insidiosa, e franca, Dell'antica moral royesciatrice, Coll'abusato nome in sulle labbre Di pregiudizio, e pregiudizio a tutto Ciò che si oppone ai stimoli brutali, E infin, se udrò ne'sentimenti vostri Sparso il velen dell'ateismo iniquo, La pension vostra di trecento doppie Sarà cambiata in frusta, ed in esilio. Ho detto .(con affabilità) Ite al scrittojo, e componete. (Siede. Il Poeta shalordito guarda, orail Re, ora D. Gio:) Don Giou: (con impero) Andate. (Il poeta fa un inchino e parte)

D.Piet .(fremente 4 D. Gio:)

Audace? e qual ardir ti mosse?

D.Gio:Signor, di quella facoltà che al Cielo
Mi giuraste, e dinanzi a questi Grandi,
E che al popolo è nota, e alle milizie,
Io mi valgo soltanto. Se ingiust'ira,
Mio Re vi accende, e del mio sangue ha sete,
Il colpo comandate. Io soffro morte,
Ma per viltà non manco/al dover mio.

[Quì i Grandi guardandosi tra essi applaudono con cenni
visibili la intrepidezza di D. Gio: Il Re li osserva)

D.Piet.(fremente da se)

Ed a tanta arroganza i Grandi applaudono! Errai. Senza avvedermi io mi son reso Prigion de'miei vassalli, e di costui. (Nuovo squillo di tromba)

•

### K C E N A V.

Un Meccanico, e i detti.

Mee. (dopo un profondo inchino).

Signor, di ordigni, e di ingegnose Macchine Son io inventore, ed i lavori tutti A perfezione agevolo, e sollecito.

Le mie speculazioni, e i giusti calcoli Della mia penna, fur sempre infallibili.

E'immenso l'economico risparmio Ch'io cagiono de'Principi agli erari.

Se, verbigrazia, a costruir navili

A edificar Fortezze, o sotterranei,
E in cento altre opre che a' Monarchi occorron:
Pagate diecimila e più operari,
Co' bei soccorsi della mia meccanica,
Sufficienti saran mille individui.
Esibisco le prove, e se riescono,
Concederete a me quell'onorario,
Che stia dell' util vostro, e del mio merito
Con liberal bilancia, in equilibrio.

D.Piet.Mi piace il tuo progetto. Ad un tuo pari Si dee mercede, e grande, e l'averai. Prendi albergo in Siviglia, e a me ti affida.

(D. Gio: da un'occhiata notabile al Re.)
Mec.(allegro) Re grande, spetta a me darvi le prove

Di un immenso risparmio al vostro erario. (fa un inchino ed è per partire) D.Gio: Uom portentoso vi fermate. (si leva) Sire Vespasiano Imperatore illustre Uom saggio, giusto, ed avveduto, e umano Pensò da voi diverso. Io mi riservo A dirvi sopra ciò le liberali Sue politiche massime clementi E a persuadervi. (al Mec.) Or voi Signor Meccanic Se altri ricordi avete più adeguati Alla paterna dignità d'un Re, Premio averete, che di premio è degno L'uom di talento. Se altri non ne avete, Io vi consiglio ad esibirvi ai Comici Per macchinista ai scenici spettacoli. Andate, andate. (Il Meccanico shalordito guarda Tom. XJ.

ora il Re, ora D. Gio: D. Giovanni con impero segue;
Andate. (il Mec. parte con inchino. D. Gio: siede)
D. Pie (procelloso) Omai di troppo abusi.

D. Gio: Sin ch' io parlo per ben del mio Sovrano
Ch' io rispetto, ed adoro, e de' suoi figli,
Non abuso, Signore. Abuserei
Se adulassi degl' ordini contrari,
E sol per la ragion, che usciti sono
Dalle labbra di un Re.
(1 Grandi, osservati dal Re, applandono mutuamente come sopra)

D.Piet: (a parte) Fremo-di sdegno...

Costringersi convien... Verrà il momento.

(Nuovo squillo di tremba)

# S C E N A VI.

Cassandra, Sancio, due ragazzini, e i detti.

Sancio sarà aquallido, lacero, colla barba lunga, e carico di catene. Verrà condotto da de'soldati custodi. Cassandra, e i due ragazzini saranno vestiti poveramente. Queste quattro persone cadranno prostrate a terra dinanzi al Re.

Cas. Pietosissimo Re, questo infelice
E'figlio mio. Quest' innocenti sono
Figli di questo sciagurato padre.
Eccovi il suo delitto, non la niego,
Meritevol di morte. Egli sorprese
La Moglie sua in error con un adultero.

L'ira, l'amor, l'onor, l'istinto fiero, L'hanno accecato, è furiosamente Con un pugnale ha tuttidue traffitti, Spirarono ambidue sotto a suoi colpi. Tre anni son ch'ei piange il suo delitto Nella miseria di prigione oscura. Tre anni son, che questi figli, ed io Nella indigenza, dalla fame vinti Viviam morendo estenuati, e afflitti. Egli faceva il calzolajo, e avea Sufficiente guadagno onde nodrire, Di scarsi sì, ma giornalieri cibi La povera famiglia à voi fedele. Donatélo, Signore, alla miseria D'una madre angosciosa, e a'due innocenti, Che le scarnate lor tenere mani. Molli di pianto, unite, alla clemenza Stendono del Re lor, grazia attendendo. (Ella piange dirottamente. Sancio è prosternato colla faccia a terra. I fanciulli innalzano le mani unite, e tremanti al Re)

D. piet. (iracondo) Ed a sì neso ortibile misfatto
Grazia di vita supplicar si ardisce?
Si eseguiscan le Leggi. Colui vada
Al supplizio di morte, e sia di esempio,
E di freno ai viventi il suo spettacolo.
Ide' soldati alzano da terra Cassandra, Sancio, e i
figli. Cadono tutti tra le braccia a' soldati in deliquio, e sono per esser via condotti)
D. Gio: con impero, Fermate. (si leva)

Eccovi, o Sire, un di quei martiri Di ciò, che voi chiamate, pregiudizio. Ne'due infelici di sua man periti, Che chiamereste voi, spregiudicati, Contemplate, vi prego, un di que fulmini Dal Ciel permessi sopra ai sprezzatori Delle divine, e delle umane leggi. Non vi dice con ciò, che reo di morte Non sia colui per legge. Di sevizie Condannabile è lordo. Proditorio Non è però il delitto, e la clemenza, Secondo ai casi, ed alle circostanze, Dalle rigide leggi può sottrarsi. L'amor, la gelosia, l'onor macchiato, In un marito d'indole feroce, Possono cagionar delle vertigini, Offuscar la ragione, e far cadere Negli eccessi dannati, ed allo sfogo D'una rea ed abborribile vendetta. (a' soldati) Levategli que'ferri, e sciolto, e libero Alla madre, ed a' figli, dia soccorso Coll'arte sua. Per questa volta sieno Tre anni di prigion sofferti, e il pianto Punizione all'orrendo suo misfatto.

(Vengono levate le oatene a Sancio. cassandra, il figlio, e i ragazzi sono in atte di inginocchiarsi a D. Gio. Cas. Oh pietoso Signor..

P. Gio: (interrompendola) Tacete. E' il Re,

Non io, che vi concede grazia. Andate. (partono con inchini profondi abbracciandosi l'un l' altro. I Grandi applaudono con cenni visibili p. gio<sup>i</sup> Il Re li osserva e freme. Tre squilli di tromba annunziano il fine della udienza)

## S.CENA VII.

# D. Fernando, e i detti.

fD. Pietro discende dal Trono fremente. Tutti si levano.)

D.Piet.(da se procellose)

Son io vassallo, o Re.:? Saprò vederlo.

(parte colle sue guardie, e incontrandosi in p. rernando)

Eseguisti?

D. Fer. (basso) Eseguii. Nelle prigioni Di Triana già sono, e custoditi Come ordinaste.

D.Pit.sbasso, e con premura, E Matzia...? e Marzial.? D.Fer.(basso) E' ferma

A gran fatica.)

D.Piet.(basso) Ben facesti. Seguimi. (entra seguito da D. rern. I Grandi, l'un dopo l'altro abbracciano, e baciano B. Giov. D. Alv. (abbracciando D. Gio;

Oh eroe della Castiglia. Deh seguite Questo orudele ad abbassar..

D.Gio:(interrompendolo collerico) Chiudete
Quel labbro temerario. A chi non ama,

E non rispetta il vostro, e mio Monarca, Giuro mortale nimicizia eterna. (egli entra da una parte colle sue guardie. I grandi entrano dall'altra parte con gesti di stuporetra essi sul carattere di D. Giovanni.)

# ATTO QUARTO.

La decorazione rappresenta una piazzetta comvarie stra de. Da una parte un cancello di ferro per cui sientra nei giardini di D. Giovanni. Nel fondo una casupola con bottega sotto da calzolajo, sopra la cui porta sono dipinti stivali, e scarpe. Sopra alla porta in molta altezza vi sia un finesprino praticabile che guarda sopra la detta piazzetta. L' notte oscurissima.

#### SCENA PRIMA.

Marte la vestita da cameriera cittadina alla spagnola mart.(uscendo dall'uscio della casupola)

Cassandra, buona notte. Ho degli affari.

Farem più lunga la conversazione

Un'altra volta. (da se) Povera creatura

La compatisco s'ella è allegra. Il figlio,

Che le doveva esser giustiziato,

Le fu restituito.. A dire il vero

Egli ha un ceffo assai brutto, ed ho paura;

Che non voglia morire in sul suo letto. (guarda in alto)

Diavolo! il bujo è grande. Le gran femmine

Per chiacchierare, e non finirla mai!

Non credo che Don Alvaro sia giunto.

Gli ho promesso un colloquio da un verone

Quì del giardino con la mia padrona,

Che or non è più villana, ma eccellenza, E un pezzo di eccellenza come i sò. Non vedo l'ora di vederla sposa. I cani che la fiutano son troppi. V'è un altro calabron che gira intorno A questo miele. Il vedo da un balcone Che guarda sempre alle nostre finestre Con un cannochialone tanto fatto. Ma la padrona è saggia, ed ha avvertita Secretamente Donna Marzia, e quella E' un gran di pepe, e troncherà la tresca. Già noi ci contentiamo di un Don Alvaro. Oh andiamo ad aspettarlo, e stiamo attenti Alla nostra onorata professione:

sentra nel cancello, e chiudes

#### SCENA II.

Cassandra dall'alto finestrino della casupola:

Cas. L avanzata la notte, e il figlio mio Non vedo comparire. Oh figlio.. oh figlio.: Sempre un discolo fosti. Appena uscito, Per un prodigio, da mortal condanna, Alle crapule tue torni, ed ai vizj. Ebbro in qualche taverna sarà immerso Co'dissoluti in ciarle. Me infelice! (si ritira)

# SCENA III.

D. Alvaro, e-Pasquine intabarrati.

Sia una villana. Aspiro alle sue nozze.

Martella mi promise, che averei

Un colloquio stanotte in quel giardino

Colle viscere mie. Dalla sua voce

Voglio l'assenso di poterla chiedere

Per mia sposa a suo padre.

Pas. Eh Signor mio,

Voi pensate soltanto a farvi sposo, Ed io la testa ho gravida soltanto Di morti, cataletti, e funerali. Vedo per l'aria certi nuvoloni Che mi fanno tremar.

D.Alv: Che nuvoloni?

Pas. Eh inezie, bagattelle... Prima nuvola.

Il Re, vel so dir io, si è imbestialito
Con una delle solite sue furie,
Che lo fanno voler tutte le donne
Per un de'suoi passaggi consueti,
E sapete per chi? Per Eleonora.

D. Alv. Lo so, e nol temo.

Pas. Il Re, signor Padrone,

E'un Re, che quando fissa il suo puntiglio, E vuole un de'suoi sfoghi animaleschi, Rovescia tutto il mondo, ed ha il suo intento: D.Alv. Sei uno stolto.

# .74 IL MONTANARO

pas.

Stolto? Passiam dunque

Alla seconda nuvola. La Infanta
Di Aragona condotta ad esser sposa;
E Don Luigi condottier di lei,
Sono arrestati, e posti nelle carceri
Per ordine del Re. Sono arrestati
Il medico di corte, il primo cuoco,
Don Gastone di Lara, Don Ruggero
Moncada, ed altri ciuque gran Signori;
Nessun' sa la ragion, ma giurerei,
Che la minestra è di Madama Marzia,
Ch'io credei sempré maga fatucchiera.

D. Alv. Non ti impacciare in ciò che a te non tocca.

Don Giovanni è grand'uom, lasciamo a lui
L'impegno di mandar l'ossa al lor posto.

pas. Don Giovanni Toledo i Terza nuvola.

E'grand' uom non vel nego, ma arrischiato
Ad opporsi ad un Re con troppa audacia.

Il Re freme in secreto, ed è una vipera.

E'pentito d'averlo preso in Corte
Con troppa facoltà, va mulinando...

Basta... In Siviglia il tempo è brutto assai.

# S C E N A IV.

Martella, e i detti.

Mart. (dal cancello Ci, ci

D.Alv.(basso)

Martella .

Mar. (basso)

Siete voi Don Alvare?

D. Alv. basso) Sì, sono.

Mart.(basso)

Siete il bell'innamorato.

E'quasi un'ora che la mia padrona Sta sul verone, e che vi attende, e voi Siete quì come un palo.

D.Alv. (basso)

asso) Vengo vengo,

Ma perchè sul veron? Perchè discesa Nel giardino non è?

Mart. (bassa)

Perchè, Signore,

Siamo prudenti, e non vogliamo appresso

Amanti arditi, e massime di notte,

Entrate, entrate. (D. Alv. entra nel giardino)

Pas, Ed io devo star quì?

Partire, e entrare?

Mart.

Entrate, galantuomo,

Entrate pur. Sin che i nostri padroni
Si invian dei sentimenti, e dei sospiri
Chi su chi giù, terremo tra noi due
Un po'di ricreazione: Vi ricordo
Di usar modestia, perch'io tengo le unghia
Lunghette alquanto, e se farete il matto
Partirete graffiato, senza gl'occhi.

(entrano lasciando aperto il cancello)

#### SCENA V.

Sancio calzolajo.

(Quest' nomo non averà più la barba. Sarà ben vestito da suo pari. Sarà in aspetto di sgherro con grancappello, e un spadone sotto al braccio.)

San: (uscendo, e osservando il cancello)

he vedo + Spalancato quel cancello?

A quest'ora? Quella è l'abitazione
Del mio liberator, da cui salvato
Fui dalla morte.. Egli ha una bella figlia
Che sopra quel giardino ha le sue stanze..

Questa Città è una selva di ladroni,
Di notturni lascivi insidiatori,
E d'infami garbugli. (guarda alla parte opposta)
S'io non erro....

Parmi vedere a quella parte... Or bene, Se vi è attentato alcun saprò punire. (si cela in una strada a canto al cancello

# S C E N A VI.

# D. Pietro solo:

Egli sard ravvolto nel mantello, ma averà sotto tutta la magnificenza, e i fregi reali.

D.Pier. La tracotanza di quel vecchio ardito
Tutto mi accende, ed il timor mi arresta.

I Grandi, le milizie, il popol tutto
Son dal suo canto, ed io non sono omai
Re che di nome: Eppur quando ragiona,
Per un astro fatal ch'io non comprendo;
La sua virtù, la verità disarma,
E fa vile il mio sdegno.. I suoi preludi
Ben fondati di troppo, mi spaventano...
E perigli imminenti.. E oscuri sogni:.
Odiato da ognuno... da sinderesi
Spesso punto nel cor pe'miei delitti...

(pausa', indi con dispetto)

Eh bando a'pregiudizj. E che pretendi
Però vecchio cadente, che un Don Pietro
Re di Castiglia sbarbicar dai vivi
Tutti gli avversi a lui non sappia, e possa?
Che rintuzzati, e attraversati soffra
I suoi voleri, e saziar non deggia
Le passioni quante son che in seno
Amor cieco gli accende? Credi forse
Di serbar da me illesa la tua figlia,
Che sì mi piace? Misero t'inganni.
Quando avrò gli anni tuoi, vedrò gli oggetti,
Per freddo sangue, come tu gli vedi.
La giovinezza mai non tiranneggio.

(osservando il cancello aperto)
Oh mia fortuna! Amor tu mi proteggi.
Vedo il cancello aperto, e a questa parte
Quella bellezza alberga. Non perdiamo
Il momento propizio. O servi, o serve
Troverò nel giardin. Con me ho dell'oro,

E i servi, per lo più, sono più servi Dell'oro allo splendor, che de' padroni. (si avvia intabarrato verso il cancello

#### SCENA VII.

Sancio, D. Pietro, indi Cassandra dall'alto finestrino; con un lumicino da olio che terrà occulto

Sanc. luscendo, da se, Lo indovinai (salta sul limitat del cancello snudando la spada, e a voce alta) Chí sei? Di qua non si enin

p.Piet: (da se) Qual arrogante! (con voce alterata satti il mantello) Scostati, va via.

Sanc Scostati tu ladrone, o insidiatore,

O passerai per questo ferro mio.

D' Piet. sin furore stabarrandosi, e sguainando la spadi La tua temerità paga cot sangue (si battonio San. Oh Ciei! Son morto (cade morto dinanzi al cancello D. Piet. (agitato guardando in lontano) La pattugfia gingne.

Mal feci...(in questo Cassandra all'alto finestrino) Cassilda se affannosa) Qual romor..! Forse unio figlio! D.rieb. (guardando il cadavere) Spirò l'audace. (guardi

intorno) E qui non ho d'intorno Testimonio nessun.. Certo son io Di non esser scoperto. Ritiriamci

Alla Reggia, e stia oculto il mio delitto. (egli è stabarrato con gl'ordini regj in petto scoperti, t in positura da esser veduto da Cassandra, rimettendi la spada nel fodero, sempre frettoloso, e agitato Cas sandra, trae il lumicino, e con una mano dinanzi a quello, scopre il Re. D. Pietro si vitira velocemente)

Cas. (spaventata) Il Rè. La spada ignuda. Un uomo a terra,

Ah voglia il Cielo che non sia mio figlio.

(si ritira con atto di disperazione)

## SCENA VIII.

1

D. Giovanni con lanternino nobile, un numeroso seguiro di soldati, indi Cassandra

D.Gio:(con sorpresa) Jn cadavere quì nel sangueimmerso Di ferite recenti..! O là soldati, Parte di voi veloci queste vie Tessete, e rintracciate l'uccisore, Esser lunge non dec. seldati si avviano frettolosi D. Gio: osterva il cantello aperto) Che vedo mai! 121 In sì tarda ora i miei giardini aperti? ri k Che arcano è questo?, (Cassandra esce dalla casi-11: pola col lumicino da olio in mano disperata, si ferfia ei ma sopra il morto, e osservandolos scon une stride; Il figlio mio .. mio figlio .. nio Ah il cor mel disse .. (cade sopra il cadavere, e ce. piangendo) Unico figlio mio .. Padre di figli, ed unico sostegno Della famiglia, tu sei morto. Cielo Lievami seco dalle mie miserie. 1110.

(piange dirottamente)

stop D.Gio:(sollevandola per un braccio)

rim Donna, ti leva, e ti rassegna ai Numi

Cas. (sempre piangendo) Ah Signor, voi me lo donaste o nd'io Miseramente il giubile cambiassi Ad improvvisa innaspettata angoscia:

. (segue a piangere)

D.Gio:Ti rassegna, e ti calma. In me contempla Un nuovo padre della tua famiglia. Dimmi. Tu che l'albergo hai quì vicino. Udiati, conoscesti l'omicida?

Cas. (piangendo) Lo conobbi pur troppo.. (a parte pentita, e spaventata) Oh Dio! Che dissi?

D'Gio: Chi fu? Palesa.

Cas. (guardando i soldati) Deh, Signor, scusate..

Il dolor mi fa uscir di me medesma..

Ciò ch'io dica non so.. Ne'udii, nè vidi

Persona alcuna.. tsegue a piangere)

P.Gio: (a parte) E' presa da riguardi. (ai soldati)

Partite tutti, e alla mia voce pronti

Ritornerete. (i soldati eseguiscono) Donna, mi
vuoi padre,

O Giudice mi vuoi? Se padre, tosto Palesa il reo senza timore alcuno, Di me ti fida. Se a tacer ti ostini, Giudice ti sarò. Tormenti acerbi Ti astringeranno a palesarlo a forza. A norma dei delitti la Giustizia Deve punire i delinquenti. Parla

Cas. Ah Signor ... ah Signor.

(guarda intorno spawentata piangendo sempre)

D.Gio: Frena quel pianto,

Nessun ci ascolta. Libera favella.

Cas. E'la mia vita nelle vostre mani.

(guarda interno, indi convoce bassa)

L'uccisore fu il Re.

D.Gio:(con somma sorpresa) Fu il Re! (iracondo) Tu menti.

Cas. Non mentisco, Fu il Re.

D.Gie: Come lo sai?

Cas. Ero agitata per il figlio mio
Che non giugneva a casa. Udii romore,
Voci garrire, ed un urtar di spade,
Cader in terra. Spaventata presi
Quel lumicino, e a quella finestrella
Che colà su vedete, mi affacciai,
E vidi chiaramente il Re nel viso,
E nel fregio real che aveva in petto,
Frettoloso ripor la spada in fodero,
E involarsi veloce. Per pietà
Tenetemi celata, vi scongiuro.

D.Gio: (a parte) Possenti Numi! Il Re! Che far degg'io?

(a Cassandra) Il cervel ti si accese, ed il cervello

D'una donna agitata, facilmente

Immagina veder ciò che non vede.

In sì strana ora, in questa via, il Monarca,

Senza seguito alcun. Non è possibile.

Che faceva egli quì?

Cas. Sono incapace

Di menzogne, Signor · Lo vidi chiaro, E lo conobbi. Il Re fu l'omicida
Del mio povero figlio. Quanto poi
Al che facesse quì .. forse potrei :.
Pensarlo .. indovinarlo .. ma non voglio
Tom. XI.

Fare un giudizio temerario.:

D.Gio:(impetuoso)

Parla.

Cas. Egli è preso d'amor per vostra figlia..

La circuisce.. e..

D.Gio: più impetuoso) Come?.. Il Rè.! Mia figlia...

cas. Siate tranquillo, già non v'è pericolo:

E'assai prudente vostra figlia, e poi

Ella ha il cor prevenuto per Don Alvaro,

E reciprocamente sono amanti

Da più di un anno, e amanti fedelissimi.

D.Gio:lsorpreso, e cruccioso)

Don Alvaro..? Mia figlia ..? Più di un anno ..?

Il Re..? Chi ti ha narrate queste favole?

cass. (spaventata) Vi dirò tutto.. Non andate in collera

Per carità.. Martella vostra serva.

Colla occasion che siamo quì vicine

Abbiam fatta amicizia, e discorrendo

Insieme, ella mi ha fatta confidenza

Di ciò che vi narrai, ma con sigillo

D'una gran secretezza innalterabile.

D.Gio:(con impeto) Martella?

cas. (con flemma) E' una buonissima figliuola.

D.Gio: (a parte con entusiasmo)

Oh donne, o donne, o figlie, o mogli, o serve, Oh padri miserabili, o mariti,

Occhio di lince, austerità, morale

cemo di inice, austerita, morale

Che mai vi giova? Oh donne, oh donne, oh donne! giungono i primi soldati che furono in traccia

dell'omicida rasciugandosi il sudore)

Trovaste alcun?

Un soldato)

/ Per diligenza usata

Nessun trovammo.

b.Gio:(da se turbato)Il capo mi vacilla ..

Quanto disse costei.. Dubbio non resta,

Vero è pur troppo.. Quel cancello aperto :....

Ciò che avvenne la notte nel mio albergo.

Pacifico di villa.. La corrotta

Indole di Don Pietro.. L'omicida;

O Giovanni, è il tuo Rè.. Come potrai

Amministrar Giustizia, e un Re punire? (pensa)

Ebben.. giurai di farla, e la farò. (chiama)

Soldati. (s'empie la scena di soldati)

Questa femmina adducete

Nel suo tugúrio; ed ivi sia rinchiusa:

Due sentinelle restino di guardia,

Onde nessun le parli, e a nessun possa

Ella parlare, in pena della vita.

(due soldati conducono via cassanda)

cas. Pietà Signor..

D'Gio: Non più. Vanne. (ai soldati) Obbedite:

li due soldati conducono via cassandra piangente, la chiudono, e si mettono all'uscio in sentinella.

D. Gio: segue a' soldati rimasti)

Nelle case contigue a questa piazza

Parte di voi sen vada, ed arrestate

Tutti gli abitatori. A buona guardia,

E separati, sieno prigionieri.

Pretendo di inquisir, costituire.

E rilevar s'io posso, il che è difficile,

L'autor dell'assassinio, onde espurgare

La terra da un tal mostro.

falcuni de' soldati partono. D. Gio: segue verso gl' altri)

Di voi parte

Entri ne' miei giardini, e in quelli arresti Chiunque osò di entrare, e sia prigione. Non rispettate gradi. Nel mio albergo Medesimo entrerete, e se le porte Fossero chiuse, le atterrate, e in quello E servi, e serve fatte prigionieri.

La stessa figlia mia mi condurrere

Alla Reggia fra l'armi. Ite, spacciatevi.
(de'soldati entrano nel giardino)

(da se) Pietoso Ciel la mente mia proteggi, Ond'abbia luogo la Giustizia, e io possa Uscir da sì terribile cimento.

Oh Alfonse, mio Signor, dal Ciel soccorri Un fedel vecchio a illuminar tuo figlio.

(entra col seguito dei soldati rimasti, )

# ATTO QUINTO.

La decorazione è una sala regia corta con due porte laterali, l'una conduct agli appartamenti di Donna Marzia, l'altra agli appartamenti del Re. Vi sia anche entrata comune.

#### SCENA PRIMA.

Donna Marzia, e Den Fernande.

D.Fer. Con quai colori, e con quai false tinte
Poteste, o Donna Marzia, il Re sì accendere
A vendette, ed a stragi?

D.Mar.

Colle tintel,

Che ad una donna scaltra, e innamorata Non mancano giammai. Con quelle tinte Ch'entrano agevolmente in un cor fiero, Timoroso per se ne'suoi delitti, Da violento amore affascinato.

D.Fer. E un'eroina vostra pari, conscia Della innocenza altrui, tanti infelici Soffrirà, che di scure, e di veleni Sieno miseramente a morte spinti? Già gli ordini sovrani a me son dati.

D.Mar. (con sorriso) Nessun morrà, ti calma. Ogni procella

Si cambierà in sereno. Lascia, lascia Ch'io sia Regina, e lascia a me il pensiero Di salvar tutti. Della mia orditura, Fernando, la estension maravigliosa Non ti è palese. All'arte mia la cura Lascia di far d'un uomo dissoluto, Crudele, ed empio, un timorato al cielo, A me uno sposo mansueto, e caro, E alla Castiglia un Re clemente, e saggio. In fresca età le passioni accecano..., Guaribil cecità ... Spero, Fernando ..., Il germe di virtù non è iu lui spento.

D. Fer. Difficile intrapresa. Ma, Signora, Nel viluppo di tante tessiture D'invenzion perspicace, e di oppressioni, Don Giovanni Toledo, non temete?

D.Mar. (dopo un breve pensiero di pausa) Ah Fernando toccasti il solo punto

Del mio timor. Del venerando vecchio La verace virtù, l'ardir sincero, La gravitade, i suoi sguardi eloquenti, La fronte aperta, e libera, mi fanno, Non so per qual malia, tremar il core. L'intrepido mio spirto, e coraggioso, Timido è reso, s'ei mi guarda, e a forza Sono costretta ad abbassar le luci-I più soavi modi, e riverenti Usa ognor meco, ma nel cor gli leggo Ch'egli legge nel mio. Talor mi guarda Pictosamente, e par che esprimer voglia Ch' ei brama di tener meco discorsi. Questo per me terribile momento

Vorrei lontano, e quanto posso io sfuggo.

D. Fer. (a parte) Se al virtuoso vecchio non avessi

Dei fulmini imminenti dato avviso,

Sarei di troppo scellerato, ed empio:

## S C E N A II.

D. rietro, e i detti.

D. Piet. Marzia, paga or sarai. Dell'amor mio Il pegno più efficace, e più legittimo Darti non so di questo. Al nuovo giorno Sarai mia sposa, e mia compagna al trono. D.Mar. Igraves Se nulla di funesto alla Castiglia Può cagionar la mia sorte felice, Niente è per me più caro, e più soave Di questa indissolubile catena. Se però amareggiar si dee Siviglia Ad un tal nodo, Sire, io lo rinunzio. D. Piet. Che amareggiar! Non sono forse io libero Ne'miei voleri? E tu forse non sei Degna d'esser d'un Re consorte, e mia? Mi salvasti la vita, e vigilante Sulle insidie diaboliche, non fosti Dei miei nimici a questa vita istessa? [ accesa ) Scellerati ..! (a D. Fern. con furore) Fernando, va eseguisci Gli ordini miei. (D. Fern, guarda D. Mar, e fa un inchino in atto di partire)

D.Mar.

(con impeto a D. Fern.)

Ti ferma. (al Rej E quali sono, Don Pietro, i surrosi ordini vostri? D.Piet. (impetuoso) Che sien sgozzati, e avvelenati tutti I prigioner, che tu pietosa, e amante Scopristi rei di un attentato enorme. D.Mar. (sestenata) Etu sei Re! Tu regni? Il zelo mio Se alla toa vita vigile mi rese, Se fogli ti mostrai, se accolsi detti, Se riferte ti feci, non potrebbe Esser tutto calunnia de'nimici Macchinatori, intenti ad ingannarmi, A far te più odioso che non sei, E accelerar la tua caduta? Un Re, Posto dal ciel per giudicare in terra : 1 Sulle sostanze, e sulle vite altrui Con profondi riflessi, e giusta lance, Senza esami maturi, ed accurati Precipita i giudizi, e ciecamente Scaglia a'simili suoi, forse innocenti, Con tal furor, la faice della morte? Ben a ragione i miseri vassalli Delle Provincie tue ti han posto il nome Di Don Pietro il crudele. Ah mite assai E' un soprannome tale, un più abborrito Soprannome conviensi ad un tuo pari. To impalmar questa destra di Consorte Colla tua destra sanguinosa, e lorda Di uman sangue pretendi? E un sacro nodo, Che dolce mi saria, da sì funesto Principio avrà gli auguri, e di felici?

(con impeto a D. Fer.)Va, Fernando, eseguisci i rei decreti Del tuo Signore .(al Re) E tu cerca una moglie Nelle selve d'Ircacia, o negli abissi.

lin atto di fuggire)

## D.Piet.(trattenendola)

Marzia, mi ascolta.. E chi non adorare
Potria tanta virtù? Tu il mio furore
Di aspidi armasti, ed il furor medesmo
La virtuosa tua voce disarma.

Parti, Fernando, e gli ordini sospendi.

# D. Fer (attonito a parte):

No, questa donna prodigiosa, figlia

D'uom mortale non è, lo giurerei

(fa un inchino, e parte)

D.Piet.(con trasporto Marzia, vuoi più...?

(guarda dentro, e con dispetto)

Ma l'arrogante vecchio

Inopportuno giugne a'miei trasporti.
Troppo discesi innavedutamente
Con un vecchio superbo, e baldanzoso,
Che sotto il grave manto di sapiente,
Non è che un impostore, ed un ipocrita.

D.Mar. (con sussiego) Non lacerar l'onor di un nomo giusto,

A cui tu insidj insin la propria figlia.

D.Piet.(con somma sorpresa) Chi\_ciò ti disse?

D.Mar.(come sopra) L'aria, e le pareti.

# SCENA III.

D. Giovanni con seguito di soldati. D. rietro, D. Marzia indi Eleonora vestita nobilmente.

D.Gio:(con un inchino rispettoso, a D. Mar.)

Donna Marzia,

D.Mar. (abbassando il capo verse D. Gior e a parte).

Che mai chiude nel seno.

Questo vecchio sagace, e come mai

Può mirarmi sì affabile, e cortese!

D. Piet. (costringendosi a ilarità). A che vieni Giovanni?

D. Gio:

A riferirvi,

O Sire, che Siviglia è resa un bosco
Di scellerati. L'età mia non curo,
Abbandono il riposo, e vigilando,
E rondando la notte, scopro ognora
Segni di guasto, e fetido costume.
Nella via Candelejo questa notte,
Al cancello dinanzi a' miei giardini,
Trovai quell'infelice calzolajo,
Ch'io liberai da morte, steso a terra
Trucidato, e cadavere nel sangue.
Vidi in esso, mio Re, che il Cielo volle
Punito un reo; che la condanna vostra
Della mia assoluzione, era più giusta.

D. Piet. (Non sa nulla. Tessiam la sua caduta)

(austere) Tutto ciò non fa esente dalla mor.

L'empio assassin notturno, che lo uccise;

p.Gio:Signor, vero è pur troppo.

D:Piet.(più austero)

A te appoggiata

E'l'austera giustizia, e facoltade Volesti di eseguirla esattamente Sin sopra a me medesmo. Avesti traccia, Fermar facesti il reo d'un tal delitto? Irremissibilmente io vo' ch'ei vada Della morte al supplizio.

D.Gio: (à parte) • E con qual fronte

Commette un tal supplizio! Quella spada

Che pende al fianco suo, del vivo sangue

E'aspersa ancora, e il so, dell'infelice

Dal suo furore estinto. (al Re con calma) Non avendo

Trovato l'omicida, tosto feci

Tutti i vicini a quella via, arrestati

Condur prigioni; Separatamente

Farò esami opportuni, inquisizioni

Per rilevar, s'io posso, il reo, e punirlo.

D.Piet.(a parte) Invan lo cercherai, nessun mi vide,
Vecchio imbecil. Questo argomento forse
Alla caduta tua mi apre la via,
E a liberarmi dalla tua seccaggine
(guarda dentro, e con sorpresa)

Che vedo mai..! Tua figlia. Leonora Quì condotta fra l'armi?

D.Gi:(serie) Si mia figlia.

E'contiguo alla strada del misfatto Anche l'albergo mio. Tutti i miei servi Prigioni sono, e la mia figlia stessa Deve subir l'esame a'miei processi.

# 11 MONTANARO.

Vieni, o mia figlia: (este Eleonora con fazzoletto agli occhi piangente tra quattro soldati)

Sire, ad una giovine

Nobil nata, nel caso in cui mi trovo, Prigione più adeguata, e più sicura Non so veder, che in grembo a Donna Marzia.

(a D. Mar. in atto di preghiera)

Sofferite, Signora, nna tal noja.

D.Mar. (sorpresa a parte) (Terribil vecchio!)

D.Piet. (a parte burrascoso) fE mi trattengo! Io fremo..

Eleo: (piangendo) Donna Marzia, perdono. Io non credea..

D.Mar. (interrompendola) Taci, Eleonora. Computar
non devi

D'esser prigion con me. Compagna, e amica; E sorella, e qual vuoi meco sarai. (la bacia) Nella vostra elezione, o Don Giovanni, Ricevo un dono che mi è caro assai.

Non dubitate della mia custodia.

(entra abbracciata con Eleonora)

# S C E N A IV.

D. Giovanni, e D. pietro.

D.Piet.(costringendosi alla calma)

Arresto troppo austero. A che spaventi, Colle tue rigidezze una fanciulla? B.Gio: Così mi suggerisce il dover mio, La cautela, e la brama mia indefessa Di ben servire alla Giustizia, e a un Re, Che a ragion vuol estinto un omicida.

D.Piet.Sono molti i prigioni?

D.Gio: Son parecchi,

E tra questi è Don Alvaro.

D. Piet .(acceso)

Don Alvaro

E ardisci far prigione un Cavaliere Della mia Corte?

D.Gio: Egli era in quei contorni,

Sire, s'ivi trovava voi medesmo, Il che impossibil era, voi medesmo Arrestato averei:

D. Piet. (fremente a parte) Freniamci. Orsù
Scopri il reo, e lo condanna. Sopra un palco
Tronco il capo gli sia. Di esempio serva
A'delinquenti il suo giusto supplizio.
Così devi eseguir.

D'Gio: Signor, io tema

La scoperta impossibile.

D. Piet.(a parte) Lo credo:

Testimoni non ebbi. Egli è imbrogliato)

Come! a un uom qual tu sei profondo, e acute
Giudice perspicace, ed in concetto,

A questa corte tutta ed a'miei popoli

Che tu; sia un uom divino alla cui vista

Nulla sia oculto...? Più non irritarmi

Vogl'io veder quell'omicida estinto.

D.Gio: (a parte con dolore)

(Ostinata insistenza, a che m'astringi!) Siate clemente, Sire, il ver dirovvi. Da alcuni indizi, e son più grandi assai

Che non pensate, temo che il supplizio Deva cader sul capo d'un oggetto Per cui nutro nel sen tenero amore. Io vi prego, Signor, di delegare A tal processo, e a tal sentenza, un Giudice Da me diverso: Grazia concedetemi. D. Piet. (a parte) Ei vorrebbe scansarsi a un impossibile Lo astringerò a un errore, e screditato In faccia a Grandi, senza alcun periglio Potrò levarmi un tal serpe dal seno.) (con impero)E tu sei quell'eroe costante, e intrepido, Irremmovibil Giudice tremendo, Che ti vantavi? Debolezza interna Ti commove, e ti svia da'dover tuoi? M'odi, Sia chi si voglia il reo, dentr'oggi Condannato da te, vogl'io vederlo Per le man di un carnefice troncato Il capo in faccia al Pubblico. Se manchi, Sarà sostituito il capo tuo Tronco dal busto, e il giuro. Tu conosci Don Pietro di Castiglia. Ciò ti basti. (entra)

# S C E N A V.

# D. Giovanni solo.

Santi Numi del Ciel, da un sì buon padre Di sì pessimo figlio il germe è uscito! Giovanni a qual impresa ti accingesti? Invan spetasti di ridurre agnello Questa indomita belva, e fu l'amore, E la grata memoria a un padre eroe;
Che ti ridusse a tal vana lusinga. (pensa alquanto)
Ebben tentiamo a costo della vità
L'ultima esperienza perigliosa
Ad aminansare, e a scuotere dal vizio
Questo cuore indurato. Oh Donna Marzia,
Anima grande, e traviata, quanto
Util esser potresti. !(guarda verso l'appartamento)

di D. Marzia) Eccola appunto

Il Ciel qui la indirizza. Ah se potessi

Lo spirto fiero soggiogar di questa..

La mia speranza si rinforza. Tutto

Si tenti, e se la amara ricompensa

Esser dee morte, al ben oprar, si mora

(ad un Caporale)

Vanne a Don Garzia Capitano, e digli, Che quanto gli commisi pronto sia. (il caporale parte con inchino) (agli altri soldati Ritiratevi tutti (i soldati partono)

# 🐟 S C E N A VI

D. Marzia, e D. Giovanni:

D. Mar. (esce, e vedendo D. Gio: sorpyesa, da sè)

Don Gievanni

Quì ancora, e sol! Fuggiamo.

(ella ritrocede in atto di rientrare)

D.Gio:(con affabilità) Donna Marzia,

E'abborrita da voi la mia presenza?

p.Mv.No, Don Giovanni. Temo anzi il contrario Dal canto vostro.

D.Gio:

Vi ingannate assai

Mi avrete a sdegno, se sincero io parlo?

D.Mar.No, ve lo giuro(a parte)Che vorrà mai dirmi?)

D.cio:E della mia sincerità, capace

Sarete voi con me?

D.M.sr-(dopo un beeve pensiero, con risolatezza)

Sarò capace.

D.cio: Amate voi Don Pietro?

D-Mar. Estremamente;

Ma giaro a sacri Nami, che illihata...

D. Gio: (interromp: ndola)

Che! Protestar vorreste ad un mio pari, Che siete casta, e virtuosa? Il so. Voi aspirate a divenir Regina.

D. Mar. E' vero. Mi additate voi, buon vecchio,
Donna, che ambizione in cor non abbia.

D. cio: Nè amate il Re, nè voi medesma amate.

D. Mar. Che dite mai?

D.Gio: Ciò che non ha difesa.

Voi nel Re amate un Trono. In voi Don Pietro Ama il brutal suo istinto, ed il puntiglio Di giugnere a fruir del primo fiore Di una rara bellezza, di cui voi, Per arte, o per virtù gli siete avara. Come di vero amor puote egli amarvi, Se per voi sospirando, è in traccia ognora Di vittime alle sue smanie lascive? Aprite gli occhi, o figlia, e vi spaventi

L'acerbo fin della sua prima moglie, Fruite ch'abbia le delizie prime De' vostri amplessi. Cara la mia figlia, Non isdegnate la sincerità Di un che terria ad onor l'esservi padre, La vostra castità, raro attributo, Che ostentate, ed è vera, (ogni lusinga Cancellate da voi non è creduta, Ed agli occhi de' Grandi, e della plebe, Siete esosa, abborrita concubina, Odiata da tutti. Donna Marzia, Credete voi, che l'ira de'Celesti A un solo error si accenda? Ambizione Non è forse un error del Cielo in ira? Le conseguenze uditene, e tremate. Fu dalla vostra ambizion tessuta La diabolica trama, per cui gemono La Infanta di Aragona, Don Luigi, Molti Grandi, e ministri della Corte Nelle prigioni, e son tutti innocenti. D.Mar.(serpresa) Io di tal colpa rea..! (a parte) Forse Fernando..

Chi ciò vi disse?

D.Giq:

A me nulla sta occulto.

Sincerità mi prometteste, e Marzia
Non è capace di negarmi il vero.
Voi non amate il Re, nè voi medesma.
Si armerà il Re di Donna Bianca Padre,
Che invendicata non vorrà la figlia.
Fremono per Siviglia i Grandi tutti,
Tom. XI.

Ed il volgo si unisce. Il fiume orrendo Trattenibil non è. Le stragi, e il sangue, E la vita medesma di Don Pietro, Della vostra ambizion saranno alfine I trionfi, e la gloria. Non v'è lingua, Che di queste tragedie non condanni Marzia Padilla (Donna Marzia prorompe in dirotte pianto. D. Giov. commosso prendendola per uns mano) Oh preziose lacrime, Che annunziate al mio cuore il pentimento Di questa illustre virtuosa donna. E'ben altro il Diadema, e più spiendente Quello di cui la ornate, che il Diadema Del Regno di Castiglia. Donna Marzia, Amor per il defunto mio Monarca, Ed il desio di ridonargli un figlio Traviato, e crudele, umano e giusto, E amor per questi sudditi infelici,

Da pacifici miei boschi mi trasse.

Tento in quest'oggi un colpo infaccia al Pubblico
Che lo scuota, e rifonda. La mia vita
Forse tronca sarà. Perdita lieve
In un vecchio decrepito, e spossato.
Senza il ravvedimento, il bell'esempio,
E l'efficace ed unico soccorso
Di Donna Marzia, l'opra mia è perduta.

spiangendo) Se le lagrime mie, che al vostro pianto

Il cor mio unisce lacerato, e oppresso.. Se un onorato vecchio desioso Di far buon'opra, di aver grazia è degno Genusses, e piangente, ei ve la chiede.

(in atto di inginocchiarsi.)

D.Mar. (lo trattiene; abbassa gl'occhi alla terra, poscial gli innalza al Cielo, indi con risoluzione e fervore)

Don Giovanni vinceste. Ho già risolto.

Gareggiar di virtù con voi pretendo.

Se ambizione a insani error mi spinse,

Umiliazion cancellerà gli errori,

E da me stessa puniro me stessa,

A' pietosi del Ciel Numi lo giuro.

Oh venerando vecchio, dimimi... dimmi...

Presti tu fede alle proteste mie?

n.Gio: Piena fede vi presto. Io non fo insulti All'alma grande che nel sen chiudete.

D.Mar. To primiero Ministro, affideresti
Per poco, il tuo sigillo a questa mano?
D.Gio: Senza esitanza alcuna a voi lo affido

D.Mar.Or ben. Tra pochi istanti il mondo tutto
Vedrà di qual virtù Marzia è capace (entra veloce)

D. Gio: Dubbio alcun non mi resta, ella aderisce.

Soccorri o Cielo i tentativi miei. (chiama)
Sergente.(quì un ussiziale) I prigionier da me ordinati
La scorsa notte, in libertà sien posti.(l'ussiziale parte)

#### SCENA VII.

D. Pietro, e D. Giovanni.

D. Piet. Che tardi? A che stai quì? Trascorre il sole, E in questo di punir devi di morte

L'omicida notturno, o lasciar devi Sopra un palco il tuo capo.

D.Gio: Ho già aderito,

Mio Re, a' comandi vostri. Tutto seppi Fondatamente, e omai son sciolti, e liberi Gli arrestati innocenti in tal delitto, Com'era di Giustizia: Anzi Don Alvato, Cavalier vostro, risarcito volli Del ricevuto affronto. Col mio sangue Lo unisco, e gli concedo per isposa

La figlia mia.

n.piet. (con serpresa, e sdegno)

Don Alvaro..! Tua figlia... Senza l'assenso mio: Mal disponesti.

Ho migliori partiti. Eleonora E'destinata a grado più sublime.

D.Gie:E' Cavalier Don Alvaro, è mio pari.

Di più sublimi gradi io non mi curo, D.pieo. (minaceievole) Don Giovanni son Re-

D.Pico. (minacescoole) Don Giovanni son Re-D.Gio. (sostenuto) Sire, son padre.

D. Piet. (a parte cruccioso) (Audace, alla caduta sei vicino)

Chi è il reo che condannasti al suo supplizio?

D.cio:Signor, pur troppo cadde il fatal colpo,

Come predissi, sopra ad un oggetto,

Che amo più che un mio figlio. Il sangue tutto, Perch' egli reo non fosse, verserei.

(egli si rasciuga gl'occhi)

O. piet. (a parte) (Per salvar se medesimo costui Qualche innocente ha condannato) Dove Fai tu eseguir questa viustizia? D.Gio:

Il reo

Nella gran piazza esiste. I Grandi tutti, E il popolo affoliato, spettatori Al funesto spettacolo saranno.

E in faccia a' Grandi, e al Pubblico, costui Convinto di impostura, e d'ingiustizia (Svergognato abbia in pena almen l'es'lio.) Vogl'io veder con gli occhi miei medesmi Questa giustizia pria che il colpo segua.

D.Gio: Arbitro siete, anzi di ciò vi supplico: Scoprirete, che i titoli non merto Da voi di pusillanime, d'ingiusto.

D.Piet.(sdegnoso) Non più. Stanco son io de'tuoi rimproveri . (entra collerico)

D.cio:Ciel tu puoi tutto. Il tuo divino raggio Scuota, e purghi un cor guasto, alla Castiglia Doni um Monarca emulator del padre. (entra)

#### SCENA VIII.

La decorazione rappresenta una gran piazza con finestre, e veroni calcata di popolo spettatore. Nel fondo vi sia una grandissima Loggia, al pavimento della quale si salga per parecchi gradini. L'interno diquesta Loggia sia spazioso possibilmente, e aperto e libero alla vista degli spettatori. Tal Loggia può essere anche in forma di Tempio. Il tetto, o cupola sostenuti da colonne laterali, sieno possibilmente alti a tal che gli oggetti interni sieno tuttivisibili. Questa Loggia, o

### 102 IL MONTANARO

questo Tempio sia chiuso da un sipario dipinto con portoni naturali che dinotino esser quell'edifizio chiuso, ma tal sipario sia volubile con rapidità a un ceano di D. Giovanni. Al suono d'una marchialugubre usciranno guardie lentamente, che si porranno in spalliera. Indi usciranno D. rernando, D. Alvaro, Grandi del Regno, indi il Re in tutta la sua magnificenza col scettro, e il Diadema, e accompagnato da D. Giovanni.

D. Pietro, D. Giovanni, # Fernando, D. Alvaro, Grandi del Regno, Guardie, Popolo.

D. riet, a D. cio: questi il luogo in cui la tua giustizia Eseguita esser dee!

D.cio: Questi è il fatale Luogo della giustizia.

Dimmi, dov'è?

D.Gio: Sire, non siate tanto Bramoso di vederlo. Il vederete.

## SCENA ULTIMA,

Donna Marzia, Leonora, Martella, e i sopraddetti.

(D. Marzia sarà con una vestaglianera cinta atraverso, con le chiome sciolte, e in una perfetta umiltà, e dimissione,

D.Piet.(con somma sorpresa) Marzia..! Sei tu..!

D.Mar.(con grandezz.i) Son io.

D.Piet.

Perchè dimessa

E in quelle vesti in un festivo punto, Che mia sposa esser dei?

D.Mar.

Punto festivo,

E'ver, poiche dagli occhi il denso velo Mi squarcia, e il cuor mi scuote al nero aspetto De' falli miei. Numi del Ciel, clementi Siate allo sforzo d'una donna fraie, Che vincendo rossor, pubblicamente Confessa i suoi delitti. Grandi, popolo, Ambizion di divenir Regina, E stolta gelosia di ardente amore, Mi sedusse agli eccessi. Arte, e calunnia Di quest'empia, ridusse un cieco amante, Vostro Re, a un'inginstizia. Donna Bianca, E Don Luigi, e tutti gli arrestati Sono innocenti. A piangere i miei falli. (Se il vostro giusto sdegno mel concede) Nel mio, Feudo di Aranda, io mi ritiro. Ivi una vasta mole edificata Sarà a mie spese, e meco in quella accolte Le giovinette nobili saranno Prive de' beni di fortuna. Oh quanto Vigile lor sarò, perchè represse Sien nei lor seni passion donnesche Cagion di tanti mali in sulla terra! E quante verserò lagrime amare Per espurgar gli errori miei!(a D.Gio:) Giovanni, La Infanta di Aragona, Don Luigi, E quanti fur dai barbari decreti

#### 104 IL MONTANARÓ

Di quel feroce imprigionati, liberi Dalle carceri son per opra mia. Questo che a tal giustizia mi aprì il varco Regio sigillo, ben usato io rendo

- (restituisce il sigillo a D. Giot)

**D.Gio:**Oh magnanima donna, oh chiaro esempio

Per gli ostinati cor nel vizio immersi!

D.Piet. (iracondo) Di qual temerità di arbitri; e abusi

A me dinanzi si trionfa? Marzia..

Marzia di questa cor parte più cara... Chi a una tal metamorfosi ti addusse?

D.Mar. (additande B. Gie;)

Miralo, quell'eroe giusto, che il Cielo

A te inviò, per dare a un degno padre

Un degno figlio, e un degno Re in Castiglia.

D.Pie:(più cruccioso)

Questo impostor, che ostenta di esser giusto Ne'suoi decreti, e per salvar se stesso, Per reo di un omicidio, un innocente Condanna a morte? Vecchio, è tempo omai, Che la tua ipocrisia smascheri innanzi A'mici vassalli, e al popol tutto. Dimmi, Dov'è quell'infelice, che condanni?

D.Gio: Sire, infelice è ver, ma più infelice, Che per la giusta mia condanna a morte.

Colui che uccise il misero stanotte Nella via Candelejo, ond'abbia esempio Di Giustizia il suo popolo. Mi astringe A condannarlo, o l'innocente capo

(volgendosi agli astanti) Castigliani, quel Re vuol dicollato

Di me vuol separato dal mio busto:
Chi quell'empio sarà che il sangue sacro
Del reo dell'omicidio che or vi scopro
Spargere ardisca? (volto al Re) Sire raccoglietevi.
Il reo dell'omicidio con dolore
Conobbi, e condannai come voleste:
Presso all'arresto d'una forza armata
Vedrete il reo. Vedrete i testimoni
Non veduti da quello, al suo delitto:
Traete quella spada aspersa ancora
Di sangue, e il so, che al Ciel chiede vendetta.
Empio non sono, e della mia condanna
Da voi voluta, all'adorata destra
Rimetto del mio Re la riconferma.

D. Giovanni fa un cenno con la bacchetta di comando. Vola il sipario che chiude la Loggia, e nell'interno di quella vedrassi ben illuminato il quadro seguente, Il cadavere di Sancio steso sul pavimento. I due fanciulletti di lui figli piangenti desolati colle mani nei capelli sopra al cadavere. Una statua somigliantissima al Re nella effigie, ne' vestiti, e nei fregi, che guarda con fierezza il cadavere, ed è in atto di rimettere la spada sanguinosa nel fodero. La stessa Cassandra dietro a qualche colonna della Loggia col lumicino da elio cella mano dinanzi nell' attitudine stessa con cui ha scoperto il Re. Da un altro lato, un usfiziale che mostra col dito a dei soldati la statua del Re. I soldati in attitudine di dare l'arresto. D. Pietro rimarrà confuso ed attonito. Gli astanti tutti a tale scoperta, si porranno in attitudine di sorpresa e di

#### 106 IL MONTANARO

orrore, indi si volgeranno tutti a D. Pietro con atto di abborrimento. D. Pietro smarrito tutto, osserva, poscia invasato, e fuori di se. il quadro nell'interno della Loggia sia disposto al naturale.

D. Piet. Son io ..! Si mi ravviso.. E a qual spettacolo Giustamente ridotto in faccia a' Grandi,
Alle milizie... al popolo mi scorgo?
Ove mi ascondo agli occhi de' miei sudditi,
E del Ciel punitor degli empi..? Terra
Perchè non ti apri, e non mi inghiotti, e togli
Da questa insofferibile vergogna?

(egli resta colle mani agliocchi)

D.Gio: Signor, se errai, non per mia colpa, chiedo Perdono tuttavia. Quella indigente Famiglicola, che là vedete, immersa Nel pianto, e nel dolor, che testimonio Non veduto da voi, su al vostro eccesso, E alla miseria sua, dalla man vostra Agli estremi ridotta, risarcite. L'ultimo don ch'io vi domando è questo. So ben che un Re non è soggetto ad altri Che a'suoi doveri, e al Ciel; ma caro figlio, I dover vostri, e il Ciel, come appagate? Non daranno più noja al vostro istinto Sì contrario ad un Padre, che dal Cielo Vi mira, e priega, e si rattrista, e attende In voi ravvedimento, le mie austere Massime che abborrite. Al mio solingo Soggiorno io volgo i passi, e questi arredi Di comando al mio Re restituisco.

Igli porge il Sigillo, e la bacchetta di comando) D. piet. (invasato) Tuo Re.! Son io più degno di un tal nome?

Fuggite tutti. Sì, mi abbandonate,

Lasciate a questo mostruoso aborto

Soli compagni i suoi rimorsi atroci...

E le furie d'Averno minacciose..

E l'ombre d'una madre, e d'una sposa

E di tanti infelici, condannati,

Dalla sua crudeltà, da'suoi deliri. (piange amaramente)

D.Mar.(appressandoglisi, e con dolcezza)

. Oh amico, io scorsi ognora nel tuo seno

Un germe di virtà dalle sfrenate Passion giovanili rintuzzato.

Ecco, sia lode ai Numi, egli germoglia

Rigoglioso, e fiorisce. Lo rinforza,

Dalle terrene larve lo difendi,

Ti scuoti, ti ravvedi, e Marzia imita.

D.Pietiguardandola fisa) T'imiterò.. Giov:.. Grandi.. popoli

Scegliete un Re. Questo Diadema, il scettro

Alla vostra elezion depongo. Un empio

Degno non è di fregi, e di dominio!

(egli porge il Diadema, e il scettro a D. Gio: che li riceve)

D. Gio: Ah mio buon Re rinato a un padre illustre

(si volge ai crandi ed al popolo e convoce dipreghiera!

Popoli, Grandi, eccovi il solo figlio

Del vostro Alfonso, ravveduto e giusto,

Che d'un Regno si spoglia. Un Re acclamate.

Tutti'gli astanti commossi)

Don Pietro è il nostro Re. Don Pietro viva:

(D. Cio: rimette il Diadema in capo, e il Scettro nelle

# tos IL MONTANARO et.

mani a D. Pietro. In questo odesi in lontano una dolce sinfonia di strumenti. Tutti gli astanti si incantan ad ascoltarla. Tal sinfonia sia breve.)

D.Mar.Odi Don Pietro la tua sposa eletta, Saggia, affabile, e bella, che alla Reggia Lo sposo attende.

D.Piet.

M'accorrà la sposa!

Mar.Si ti accorrà. Per opra mia disciolta

Dilla ingiusta sua carcere, addossare

Seppi l'insulto a me medesma, e seppi

Da quell'alma gentile, e generosa;

Non solo aver perdon, ma pianto, e baci.

D.Piet.Qual torrente di luce, e qual procella
Di virtuose azioni, il mio rossore
Accrescendo, mi penetra nell'alma!
Marzia, all'Ospizio di pietà ch'erigi
Saranno aperti i miei tesori. A tutti
General venia si conceda, e doni,
Risarcimenti liberali, e giusti
In sì giulivo, e portentoso giorno.
Nella via Candelejo sia riposto
Quel simulacro, onde memoria eterna
Resti della giustizia austera, e insieme
Saggia del più prudente uom che respiri.
(abbraccindo D. ciovanni)

Non mi lasciar Giovanni, e i passi reggi
Di un che ti adotta omai per genitore.

D.Gio: Oh figlio mio, per poco un sì bel nome
Potrà goder chi d'anni carco, guarda
Indifferante, e intrepido il sepolero.

# LA FIGLIA DELL'ARIA

QSSIA

L'INNALZAMENTO DI SEMIRAMIDE

DRAMMA FAVOLOSO ALLEGORICO

DIVISO IN TRE ATTI

. . . : . , ---

# PREFAZIONE.

Don Pedro Calderone, notissimo scrittore Spagnolo, ha composte due opere teatrali sulle favolose notizie, che abbiamo di Semiramide. Egli ha seguita la sua sempre vasta, ed arrischiata fantasia in due rappresentazioni successive, da essere esposte in due sere, e le ha intitolate.

> La Figlia dell'Aria. Parte prima La Figlia dell'Aria. Parte seconda.

Io lessi quelle due fantasie, come lessi per il passato i viluppi del Teatro Spagnolo, nongià per fare delle traduzioni, ma per risvegliare in me delle idee da edificare delle nuove tessiture da vestire de' miei dialoghi confacenti a'nostri Teatri, allettatrici i miei concittadini, ed utili a'nostri comici poveri più che non si vuol credere.

La prima parte della Figlia dell'Aria di Calderone accese il mio genio a formare un edifizio affatto nuovo nell'ossatura, e ne'dialoghi, ch'io intitolai.

La Figlia dell' Aria, o sia l'innalzamento di Semiramide. Dramma favoloso allegorico.

Temerei d'offendere, e d'annojare i miei Lettori ponendo in questo ragionamento un fedele estratto della Commedia di Calderone, per far rilevare quella interissima differenza, che passa dall'intraccio, e dadialoghi dell'Autore Spagnolo, all'intreccio, ed a

dialoghi miei. Accenno l'opera di quello, ed espongo all'occhio del Pubblico l'opera mia, per chi volese avere la tediosa briga di fare un esame di confronto. Ciò basti intorno a quest'argomento.

Mi piacque l'immagine poetica Spagnola di far esprimere i sentimenti interni d'una creatura con le varie note della musica, e mi piacque lo scioglimento morale del viluppo Calderoniano. Questo è quanto mi si potrà dire soltanto, volendomi incolpare d'un furto lecito, senza però poter dire, che il mio apparecchio, i miei sentimenti, le mie espressioni, la mia intenzione morale, nemmeno in questi due soli punti teatrali, sieno quelli del Calderone.

L'innesto è uno di que generi favolosi poetici allegorici, che mi piacque altre volte di porre in sul Teatro. Un tal genere ha per base quella poesia, di di cui sembra che il numero maggiore de viventiabbia perduta la traccia, ma che sarà sempre poesia legittima sino al terminare de secoli, a dispetto d'un dileggio degl'innovatori d'innovazioni più false, e più dannose a'popoli, de piani allegorici.

Io non presi giammai a trattare una favola insulle cene, che per un pretesto, e per poter sostenere della sana morale nelle circostanze da me apparecchiate di quella, e per censurare coll'eloquenza, e una chiara allegoria, la corruttela del costume, i sofismi velenosi, e la scienza d'una sforzata ebra metafisica de'nostri tempi,

In un argomento favoloso da me innestato, ed esposto in sul Teatro con la volontà sopra accenra-

ta, una sciolta penna lascia fuggire per artifizio francamente tutto quello che possa far comprendere, e vedere svelata cotesta volontà.

Ciò dico a tutti coloro, la cui scientifica balordaggine avesse udito nominare, con erudito sciocchissimo scandalo, le botteghe da caffè, le raccolte di poesie per le nozze, i conduttoride fulmini, e altre cose nella mia favolosa Rappresentazione, le quali non esistevano a tempi di Nino, e di Semi ramide. Seppi vedere tutti questi anacronismi; seppi volerli porre nell'opera mia, e seppi non esser balordo come quelli che li censurarono.

Quelli che non hanno mai conosciuto, o non hanno mai voluto conoscere la mia intenzione, e il vero spirito dell' Aug. l belverde, del Re de' Genj, del mostro turchino, de' pitocrhi fortunati, della Zobeide, e di tante altre mie sceniche Favole venturate, non vedranno, o non vorranno vedere giammai, che la mia allegorica Figlia dell' Aria, è dell'indole stessa di quelle.

Si dará scimunito chi possa immaginare, ch'io abbia preteso di comporre un Dramma con le leggi, da tanti tanto abusate, d'un'opera semplice, nella Eiglia dell' Aria?

Una selvaggia protetta da una Deità, ch'esce da un antro in cui su chiusa da'suoi primi vagiti, e per quindici anni, senza alcun soccorso della umanità; che al suo uscire innamora perdutamente un Grande dell'Assiria; che guasta il costume degl'interi villaggi; che abbandona il suo primo amante, in sul punto di divenirle sposo, per ambizione d'esser Regina; che passa dalla maggior bassezza alla maggior altezza d'impero; che uccide lo sposo Re per vendicare l'amante, ch'innalza seco al Trono favorita da un Nume, e tutto nel giro d'un giorno, non sarà conosciuta per una persona allegorica? e l'intreccio da me apparecchiato della di lei catastrofe, non sarà conosciuto per un tratto poetico favoloso senza ch'io lo dica?

La naturale o maliziosa ignoranza, che ha un'immagine seria, e in certo modo storica di Semiramide, di Nino, e d'Mennone, troverà anzi delle ragioni facetamente serie, di censurare, e disprezzare più la Figlia dell'Aria, che tutte le altre mie Favole allegoriche.

Che begli argomenti non daranno a'criticigli amori improvvisi, violenti, accesi alla prima vista da Semiramide ne' cuori di Mennone, e di Nino? I bramosi di censurare non baderanno, che sidieno naturalmente delle violenti simpatie di tal genere. Non rifletteranno che una Deità che può restituire la vista, nel fine della Favola, a Mennone, al quale furono disseccate le luci da de'roventi bacili, Deità che s'è proposto d'innalzare ad un Trono Semiramide sua alunna per delle vie misteriose, possa anche destare de' sentimenti d'una zolfurea forte attrazione ne' cuori didue persone prese dalla Dea per oggetti necessari alle di lei mire.

La dotta bestialità, e la stordita erudizione de' censori di questo libero genere poetico artifizioso,

non inteso, o non omogeneo agl'ingegnetti, vederà nel favoloso allegorico Dramma della Figlia dell'Aria, delle impossibilità, delle improprietà, e spezialmente degl'anacronismi.

In questa mia Favola, Semiramide non è che una giovine immaginaria allegorica nell' indole, e nella educazione, il di cui carattere non siscosta però punto nè poco dall'idea che ci danno le pagine de'favolosi scrittori, di quel personaggio.

Quante non sono le Sciniramidi non allegoriche oggidì, che devono incollerire nel vedere sostenuto in iscena il carattere allegorico delle piglia dell' Aria?

Mennone è un altro allegorico personaggio, la cui virtù, soda morale, ed illibatezza, formano il contrapposto del vizioso carattere della riglia dell' Aria. Ho desiderato d'introdurre in sul Teatro nel carattere di quest'uomo, ciò che, per una alienazione di corruttela, non si va più ad udire da' pergami. Sarò per avventura accusato di arditezza, é in vero ho dell'ardire abbastanza per non avvilirmi a chiedere scusa agl'accusatori del mio tentativo.

Nino è un'altra figura allegorica da me dipinta viotente, crudele, ingiusta, ingrata, tiranna, volubile, superba, in balla delle proprie passioni. In ciò m' allentanai con un lecito arbitrio dall'idea che ci lasciarono gli scrittori di quel celebre Monarca. Senza renderlo possibilmente, e con tutta l'arte odioso, non sarelibe soffribile nella mia Favola il carattere di Semiramide nelle sue Massime, e spezialmente nell' ultima di lei azione di trucidare il proprio marito. Chi non vuol andare sopravia alla persona allegorica del mio Tiresia, posto da me Indovino, Sacerdote di Minerva Dea della virtù, e a'tempi di Nino,
si fermi a bilanciare l'epoche, le ispezioni, e
rivolga, in quell'episodio allegorico, a suo talento
in ridicolo anche quanto gli fo dire in difesa del Sacerdozio, che dal canto mio gli perdono.

Si scandelezzi ognuno a suo senno sul comparire che fa quell' Indovino Sicerdote di Minerva nel fine del mio Dramma, favoloso poetico, dopo essersi sommerso in un lago profondo, a predire in tuono profetico agl' Assiri, e per conservare un fine morale, le scelleraggini. Io ison addurrò in mia difesa d'una comparsa novella d'uno, che si crede affogato nell'acque d'un lago, nè che un figlinolo della Ninfa Cariclo, nè che un adorato da'popoli come un Nume, nè che un Sacerdote, il quale confabula con una Dea, possa non annegarsi.

Siccome avrei potuto far comparire nel fine della Favola, a fare le medesime predizioni, la stessa Dea Minerva, e siccome nella compagnia comica, che espose la mia Favola non v'era Attrice a cui poter addossare questa comparsa, lascio la difesa alla gratitudine de' poveri comici dell'apparizione d'un creduto annegato, a'quali ho risparmiata la provvista d'una Attrice, e la spesa d'un vestito di costo per una Deità.

L'episodio degl'amori di Lisia, e d'Irene, che in vero riesce noioso in teatro, è però necessario per due ragioni. L'una è, che giova a far spiccare la tirannia, la barbarie, e la superbia di Nino, ch'io vol
fi rendere odioso a'spettatori; l'altra è, che dà il
tempo indispensabile a'vestiti, e all'acconciatura d'
una selvaggia, ch'io voglio da pastorella galante nell'
atto secondo; e da Regina amazzone pomposa nell'
atto terzo; e dà il tempo occorrente al decoratore
per l'apparecchio del scenario, alla veduta dellefabbriche e de'luoghi di delizia donati da Nino a Mennone nell'atto secondo; e per l'apparecchio delle
due scene trasformate a vista replicatamente della
reggia di Nino nella reggia di Venere; nell'ultimo
atto della mia Favola.

I generi miei favolosi hanno necessità d'un'arte, edi quelle avvertenze, che i componitori d'opère dette semplici, e regolari, dalla scena stabile con degl'assurdi, con troppa frequenza snervate, tediose niente semplici, niente regolari, niente naturali; ripiene d'una metafisica rubata, stiracchiata; falsissima, velenosa, e sempre romanzi somigliantissimi, non intendono.

I Re oppressi nelle catene. I villici rigidamente trattati: I condannati senza pietà a'ceppi, alla morte, contribuiscono a far odioso il carattere di Nino tiranno, e a far concedere della indulgenza al carattere di Semiramide, complesso di lascivie, d'ambizione, di dannata malizia donnesca, di crudeltà, di fierezza, e nel tempo medesimo, di coraggio, di generosità, e di giustizia.

Ciatto, Nerina, Floro, e Sgorbio poeta, formano degl'episodi non staccati dal giro dell'azione, di cri-

tica sel costume, e sulle cose del nostro mondo quanno un aspetto di franca parodia alla mia Favola, fanno ridere chi non è grave per sistema, o ipocondiiaco per vizio di umori.

Mancati i Sacchi, i Zannoni, i Fiorilli, i Derbes giovialissini, m'ingegno, per quanto posso, a promovere le risa salubri nel mio prossimo con de'personaggi inventati.

Venere Dea, ch'è il perno sopra a cui gira l'intero movimento della catastrofe, dovrebbe giustificare tutte le maraviglie, e tutti gl'impossibili alla ragione umana (sempre pramosa d'impossibilità) che succedono nel mio poetico Dramma favoloso allegorico.

Nessuno potrà dire ragionevolmente, che il carittere di Semiramide non sia di porre infaccial pubblico sulle scene, senza condannare i grand'uomini che ve l'hanno posto.

Tutti i ragguagli favolosi, che abbiamo di questa femmina, ce la disegnano tal quale è la mia Figlia dell' Aria.

Nella rispettabile Tragedia del Signor di Voltaire, che la prese per argomento, e che si è degnato di far comparire, e favellare l'anima d'un defunto, Semiramide ha avvelenato il proprio marito per l'ambizione di regnar sola, e per gl'adulteri amori che ha con un drudo. Il di lei carattere è coonestato, dalla furberia poetica, con de'rimorsi de' passati delitti, ma con tutti i rimorsi, ella cerca di deludere il drudo, per la passione improvvisa d'amore che la infiamma del proprio figlio da lei non conosciuto per figlio,

ma per bravo, e bel giovine. Ella è in ira de'Numi, e del Sacerdozio, e in punizione delle sue scelleratezze, per un arcano volere, è trucidata dal medesimo parto delle sue viscere.

Scommetterei, che nell'apparecchio savoloso (qualunque sia) delle circostanze nelle quali ho posta la Figlia dell' Aria, Semiramide è più compatibile del trucidare Nino suo sposo, che non ècompatibile nelle gravi Tragedie, e che il delitto in cui ella cade nella mia Favola con un trasporto d'ira scusabile, massime nell'indole sua fiera, potrebbe aver disesa più austeri Tribunali di Giustizia.

Siccome io appoggio ad un perso favoloso mitologico, ed alla allegoria, i passaggi, le azioni, e l'innalzamento di cotesta donna de'secoli remoti; e siccome sotto il velo del maraviglioso, io la fo alunna di Venere, Deità mitologica, che teniamo per simbolo delle voluttà sensuali, potrà darsi ch'io abbia dipinto il di lei carattere con della bizzarra vivacità.

Ho detto ch'io prendo a trattare in iscena le Favole per un mero pretesto, e per poter sostenere, sotto al manto dell'allegoria, un'industre coraggiosa urbana critica sul costume, sulle massime, e sulle perniciose scienze, che si adottano con abuso, a' tempi nostri.

Quanto più si accrescerà la corruttela, più appariranno temerari gli scrittori, i quali dipigneranno sulle scene la verità. Si vuol fare il male che piace, ma il porre cotesto male nel suo vero aspetto agl'occhi del mondo, anche con decenza, e attenendosial generale, diviene un insulto insoffribile con chi n'è macchiato.

Gli sdegni che nascono sopra ciò, ci fanno tuttavia comprendere, che il male è ancora male, e che il vizio non è ancora divenuto virtù. Ringraziamo il Cielo di questa verità benchè sia vulnerata.

Chi sarà giusto scorgerà, che s'io avessi voluto la sciar scorrere il carattere della mia favolosa Semiramide de sino dove poteva giugnere, avrei potuto riscuotere di quegl'applausi illegittimi, ch'io abborrisco, e lo scopo de' quali sarebbe stato opportunamente rispinto dall'ingresso nel teatro da prudentissimi veneti Revisori.

La Figlia dell'Aria, giovinetta immaginata, discepola di Venere, guastalil cuore, e la mente con de' principi contrari alla vera, e sana morale, si spiega, è vero, nell'atto primo, e nell'atto secondo dalla allegorica Favola, con le Massime d'inesperienza, e conquelle dannate, ch'ella ha bevute, di libertà, di voluttà, d'ambizione, e tutti que' sentimenti, che hanno troppe femmine sbalordite da' sofismi del secolo.

S'usi però la discretezza di ristettere a' caratteri opposti, che combattono la di lei malvagità in cotesti due atti, di Tiresia indovino gravissimo Sacerdote di Minerva Dea della virtù; di Mennone amante sviscerato, ma virtuoso; di Ciatto villico grossolamo satirico, ma sincero, e veridico sul guasto de' costumi.

Si doni nella scena duodecima nell'atto secondo all'umana fragilità inseparabile da noi, la seduzione, che usa la Figlia dell' Aria con quel villano, e si do ni alla malizia comica necessaria intrattenere nel teatro, e non si ommetta però di considerare la proposizione con cui il rozzo satirico chiude quella scena; proposizione tanto vera, ed efficace, che la riglia dell' Aria, con tutta la sua acutezza, nè sa, nè può dargli risposta, che con una minaccia di batterlo per levarselo dinanzi.

Cotesta Figlia dell' Aria, persona allegorica ideata, seguendo i suoi modi liberi di pensare appresi da Venere moglie di Vulcano, adultera amante di Marte, di Adone, di Anchise, e di cent'altri, invita secretamente, nell'atto terzo, Memone da lei amato, e dopo essere moglie di Nino, e Regina.

Chi leggerà con attenzione i successivi gradi della terza scena dell'atto terzo, troverà che quella allegorica giovinetta, si rende lecita, e anzi esemplare in sul Teatro: e che tutte le Massime ree da lei apprese, e adottate, non la spogliarono de'semi della virtù posti da Dio in tutti i cuori di noi mortali.

In quella scena al primo incontro dell'amante, e a'primi di lui rimproveri, ella sostiene la corruttela/della falsa scuola ch'ebbe. Rintuzzata, corretta, e scossa da'robusti, fervidi, sani, e non contrastabili ragionamenti, dalle preghiereaffettuose, dalle lagrime del sviscerato Mennone, ella non incollerisce, s'incanta, e l'ama ancor più. Oppone soltanto a Mennone, lo specchio pernizioso di corruttela presso che universale del mondo. Non parlo de'tempi nestri, ma ho intitolata l'opera mia: ravola allegorica.

Mennone sempre dolce, ed affettuoso, le adduce le cagioni dalle quali deriva ciò ch' ella vede, se che forse non vederemo noi) svela gl'inganni, sa una pittura dell'origine de' mali, sostiene la candida verità ognor tenero, ognor supplichevole, e non mai rigido, e minacciante. Ella l'ama ancor più; ma leparole d'un uomo non sono che parole, e i sentimenti ch'escono dalla voce, spezialmente d'un amante sviscerato, quantunque onesto, sincero, e virtuoso, sono sospetti, e possono uscire anche dalla voce d'un ipocrita acuto seduttore insidioso. Per convertire un cervello, quan cuore guasto, i fattison le maggiori dimostrazione del vero. Ecco il fatto che con vince la Figlia dell' Aria nel fine della scena accennata.

Il mio dialogo serva di prova. Semiramide è moglie di Nino. Vuol trattenere Mennone appresso di lei come amico, come guida, come consigliere. Promette con franchezza donnesca, di levare, e appianare qualunque ostacolo sopra ciò dalla parte del di lei sposo.

Monone (risoluto) Odimi. Se tu m'ami, come cerchi (Con verità, od inganno) di accertarmi, Io so, dal canto mio, quanto te adoro. Tu sei moglie di Nino. S'ei, clemente, Mi concedesse libero l'accesso, La perigliosa occasion d'amore Mel faria ricusar. Crudele, ingiusto, Nino, spogliommi di sostauze, e onori, E del più caro oggetto ch'io m'avessi,

Ma Nino è mio Sovran, Nino è tuo Sposo,
E Mennone è illibato, ed abborrisce
Adulteri garbugli, non seduce,
E non sovverte il cor dell'altrui moglie:
Addio per sempre. (in atto di fuggire)
Semiramide(trattenendolo) Virtuoso spirto...

Ti ferma.. Ah perchè mai ne'miei prim'anni Te non ebbi maestro!. Il pianto tuo.. Queste tue renitenze.. il cor., se il core Languir nel sen mi fanno.

(ella piange amaramente)

In tutto ciò cha segue, e sino al fine del Dramma, questa donna, senza uscire dal sua carattere fiero, e risoluto, sostiene la ragione, la virtù, la magnanimi-tà la grandezza del grado a cui giunse.

Per quanto abbiamo di questa Sovranagalante dell' antichità, ella fu un' empia. Spero d'aver terminato il mio Dramma con una sana morale, senza alterare l'idea che gli scrittori ci hanno lasciata del suo carattere. La improvvisa oscurità, i terremoti, i fulmini, che rovesciano il di lei Trono. Tiresia che comparisce, e in tuono profetico, con un ristretto compendio delle azioni venture di Semiramide, e degl'effetti infelici delle di lei direzioni, minaccia, espaventa, gli Assiri, e predicendo a lei medesima il noto funesto fine della sua vita, la fa inorridire e tremare, forma al parer mio, una chiusa abbastanza morale, e d'aspetto nuovo alla mia Favota.

Quanto allo stile con cui presi a scrivere l'opera, sarà trovato lo stesso ditutte l'altre mie inette produ-

zioni teatrali, vale a dire, pianò, facile, e intelligibile dall'educato, e dall'ineducato, come credo opportuno; ed utile a' poveri comici; in cosa che si rappresenta a un intero popolo:

Non ho per stile teatrale il gonfio, nè il lirico, nè il figurato, nè il lardellato dagl'epiteti, ma nem-meno il triviale, e basso.

Quest'ultimo, nel mio Dramma, si troverà nella bocca de'villani da me introdotti.

Si usava un tempo il far favellare i rusticicon una diversità notabile da Signori. A tempi nostri, l'usare certe attenzioni è stitichezza ridicola: Non si deve scrivere che d'unis stesso colore tutto ciò che si scrive.

De'censori seriofaceti, trovcranno del triviale, e dell'improprio nelle frasi, ne'termini usat, ne'versi co'quali io fo parlare i miei villici, e sperando di fare una critica faranno un'apologia all'ignoranza dello scrivere, e del fraseggiare.

La poltroneria italiana sull'argomento del benscrivere, e della pura litterale nostra favella, in altra stagione tanto sostenuta, applaudita, e considerata; si merita bene, che de' presuntuosi ignoranti di questa, si erigano, rimproverino, e dileggino gli esatil studenti della lingua, e per farsi rinomanza, minaccino delle riedificazioni di vocabolari senza il menomo bisogno, e che de'francesi, de' tedeschi, de' spagnoli, e de' calmucchi vengano a fare i pedanti in Italia sul nostro idioma, e in sui nostri eccellenti serittori, l'immortalità de' quali è consolidata ne' se-

coli passati, presenti, e venturi, nè teme il ronzare de catabroni.

La ignoranza su sempre il puntello de progressi della impostura, e i progressi dell'impostura s'aprirono sempre la via sulle proposte innovazioni.

Il mescuglio de'vocaboli, e di frasi introdotti dalle stravaganze del secolo nostro, m' avrà posto forse in necessità di adottare qualche difetto per essere inteso, e per non comparire (dicono gl'impostori) affettato.

L'affettazione sul propoisto dello stile, e dello scrivere, non è definibile. Ella diriende da un udito educato sul vero, o educato sul farso. Da questa seconda malattia guarisce il tempo, che conduce presto o tardi la verità.

In quanto dissi sin ora sul mio Dramma favoloso, poetico, allegorico, non pretendo di sostenerlo buono in tutte le sue parti. Lo composi col desiderio diesporre in un pubblico teatro una rappresentazione d'aspetto nuovo, capricciosa al mio solito, che diverta gli spettatori; lo composi per donarlo come feci di tutti gl'altri miei generi, e per avere la compiacenza di vedere una popolazione volontaria, e in un cortese trasporto recare dell'utilità a'nostri comici poverelli, oggidì imbrogliatissimi a rinvenire cosa teatrale, che contribuisca al loro pane quotidiano.

Gli avvenimenti della Figlia dell' Aria posta in sul Teatro, ch'ebbero del nuovo, possono dire diquesta Favola molto più ch'io dire non potrei. Narro cotesti avvenimenti con tutta la illibatezza.

Dal punto del scioglimento della compagnia comica, di felice memoria ne'gioviali, detta del Sacchi, da me soccorsa per forse venticinque anni utilmente de'miei scenici abozzi, con unafaceta fedeltà, e predilezione, escludenti tutte l'altre comiche compagnie, mi proposi con fermezza, di non voler essere più il Don Chisciotte poetico d'alcuna compagnia.

Avea composto un Drammaintitolato: Ciment Pardo, intrecciato da de'grandi accidenti, regolarmente trattato; spettacolo tragico decorato, ripieno di caratteri robusti contraposti, in cui la passione nel mezzo a'fatti d'arme, ve alle decorazioni tanto difficile da trattarsi sensatamente con buon effetto, spiccava, e in cui un contrasto di religione, di sedeltà, d'eroismo, contrapposti all'empietà, al vizio, all'ipocrisia, al tradimenro, i primi premiati, i secondi puniti, facevano l'opera, bensì popolare, e perciò utile a'comici come fu sempre il mio scopo, ma la rendevano altresì non indegna di interessare gl'animi, e d'allettare l'udito di quelle colte persone, che non si avviliscono di abbassarsi ad adottare per opinione, e prevenzione, i soli generi semplici, da me venerati, con mio dispiacere frequentemente mal trattati, e con le mie risa, vantati da molti di quelli, che gi' impastano, per naturali, semplici, e regolari.

Donai il Dramma, Cimene pardo, alla compagnia comica del Teatro in S. Gio: Grisostomo, la quale mi circuiva con sommo calore per averlo, e perchè non voleva usare, che una cortesia generale, e imparziale alle teatrali nostre compagnie, promisi a' Comici del Teatro in S. Salvatore il Dramma favoloso allegorico della Figlia dell'Aria, di cui nonaveva allora scrit, to, che l'atto primo.

cimene Pardo esposta nel carnovale dell'anno 1786 in S. Gio: Grisostomo, con una decorazione, in vero, magnifica, e sostenuta con somma forza, spezialmente dalla Signora Ricci protagonista, e da'Signori Marzocchi, Patella, e Fiorio, che per un lungo corso di repliche cagionava un'irruzione di concorso indicibile in quel Teatro, mi faceva avere alle spalle ogni giorno i comici del Teatro in S. Salvatore, perch'io dessi fine alla Figlia dell' Aria, che loro aveva promessa in doro.

Sono certo, che per una promessa fatta, nessun Dramma su scritto con maggiore velocità, e minor voglia di quella con cui scrissi la Figliadell' Aria, che ridotta celeremente al suo sine per un assedio indefesso, donai con un oimè di respiro.

L'indole nuova di questa favola, ed un soggetto appoggiato ad un'allieva di Venere da porre in iscenza, fece guardare l'opera da prudentissimi Revisori che licenziano per il Teatro le rappresentazioni, con un occhio providamente sospettoso, e geloso. Il Dramma fu licenziato, ma con moltissime saggie mutilazioni.

Mi si diceva, che questo Dramma aveva un'infinità di nimici in prevenzione. Mi sinarrava, ch'erano stati comperati degli abbondanti fischietti, e degl'innumerabili sonagli da alcune persone mascherate, per opprimerlo con un'armonia dissonante disturbatrice. Si cercava di assicuratmi, ch'erano stati prezzolati de' polmoni robusti attissimi agl'urli, a' shavigli sonori, all'imitazione del canto de'galli, e de' polli d'india.

Non credeva, e non negava, che ci fossero cote sti apparecchi, e perchè inclino più alla natura di Democrito, che a quella d'Eraclito per temperamento, sfidai internamente tutti i fischietti, tutti i sonagli, tutti i sbavigli, e tutte l'urla ad esser eglino più che una lepida commedia all'animo mio risibile.

Il Dramma entrò in iscena nel Teatro sopra accennato, la sera del giorno 14 di Febbrajo dell' anno 1786. Vidi il Teatro calcatissimo di persone, e prima del levare & sipario, alcuni fischietti, 'e alcni sonagli avvisarono, ch'erano pronti al loro doverc.

Tuttochè la parte principale della riglia dell' Aria fosse rappresentata dall' Attrice Signora Belloni, la gravidanza della quale era avanzata oltre il settimo mesc, e per conseguenza scemasse quella illusione che doveva destare una fanciulla di quindicianni, che non aveva ancora veduti maschi, non si può dire che la detta Attrice non abbia sostenuta con della energia, e della bravura, la parte sua. Il di lei marito Belloni interessato, e per il Dramma, e per la Moglie, espose pure con molta forza la parte dell'amante Mennone, e fu benissimo rappresentata la parte della Dea Venere dalla Signora Checcati.

Nel resto, siccome alcuni degli altri Attori che componevano quella Compagnia erano mal contenti della parte loro assegnata, vidi molte freddezze, molte disattenzioni, molte azioni controsenso nell'espor

re quella savola la prima sera, che non vidi poi alla quarta replica ch'ebbi la curiosità di rivedere il mio aborto in teatro.

L'Opera richiede un adornamento d'immensa decorazione, non mai combinabile con le povertà de'. Comici nostri, e tuttavia fui contento di quella, qual si sia stata decorazione con cui si è procurato di adornarla.

L'Atto primo del Dramma ebbe de'favorevoli applausi da' Spettatori, nè qualche segno di mal talento de'nimici della Favola, o de'nimici de'Comici potè fare nessun effetto sinistro.

Nel principio dell'Atto secondo, le prime scene degli episodi innestati e per render odioso Nino, e per dar tempo alle decorazioni, e al nuovoapparecchio di vestiti, e d'acconciature della Figlia dell' Aria, com'è detto sopra, incominciarono a cagionare della languidezza negli Uditori.

Allora su, che i sischietti, i sonagli, e le trachee si crederono nel punto savorevole di dover dare il loro urbano, e scientissico assalto. Dovei persuadermi, che ciò che m'era stato narrato sosse verità.

Il Teatro divenne un pollajo, un mercato, una galera in naufragio. Non si lasciò più intendere una parola del Dramma. Ogni proposizione udita per accidente era una bestialità, che si meritava un disprezzo, e un doppio fracasso, a tale che giudicai anch'io d'essere stato un imbecille a serivere, e a donare da esporre al Pubblico quella favata. Risi di me medesimo. Mi increbbe, è vero, la sciagura

Tom. XI.

de' meschini Comici, e il pericolo in cui vidi la Figlia dell' Aria di sconciare il parto nell' Attrice Belloni per la fatica e la rabbia, ma mi spiacque ancora di non avere anch'io un fischietto nella saccoccia da poter mortificare il mio parto senza pietà.

All'infelice terminare della Rappresentazione, non lasciata intendere dalla detta instancabile procella a nessuno, un partito indulgente voglioso d'intender-la, si oppose alle urla sterminate, e sostenne col picchiar delle mani di volerne la replica. Io non mi degnai di intervenire alla seconda recita di un'Opera, che uniformandomi a'fischietti, a'sonagli, ed a' galli aveva rinnegata.

Avrei dovuto sorprendermi, e non mi sorpresi punto, alla comparsa nella mia abitazione d'una truppa di comici il giorno dietro la replica. Essi vennero tutti esultanti a ringraziarmi del dono che aveva fatto loro, ed a narrarmi un rovescio d'applausiuniversali continui, e che avevano voluto a furore d' acclamazioni gli Attori in iscena per applaudirli al terminare della recita.

La Figlia dell' Aria corse fino all'undecima replica con buona fortuna de' Comici, e sempre acclamata. Delle Dame di colto intelletto ebbero la gentilezza di venire in traccia di me ad attestarmi il divertimento che avevano avuto alla Figlia dell' Aria. Delle altre Dame imitarono il vestiario della selvaggia Figlia dell' Aria nelle lor mascherate di quel carnovale, e vollero il Tiresia del Dramma custode per le pubbliche vie.

I discorsi prò, è contro, le controversie, i contrasti, le critiche, le difese per le piazze, per le botteghe, per le conversazioni, nelle gazzette, tutte cose maggiori della Figlia dell' Aria, ed utilissime a' Comici, pullularono.

Io non mi maravigliai, non mi rattristai, non mi rallegrai, nè per la caduta, nè per la risorsa, nè per le censure, nè per le difese.

Chi scrive per il Teatro, scrive per il Pubblico, e chi espone le proprie composizioni in sulle scene, non fa che dire al Pubblico: Giudicatemi, e sottomettersi ad una sentenza libera, e inappellabile. E'certamente un frenetico d'amor proprio lo scrittore, che si sdegna, o insuperbisce alla condanna, o all'approvazione de' Spettatori d'un Dramma, ed è un vanarello lo scrittore che crede d'aver fatta cosa grande, e considerabile nell'esporre un Dramma che venga acciamato.

Chi ha detto male della Figlia dell' Aria potrà credere a piacer suo, ch'io abbia voluto fare a quella Favola un'apologia con questa prefazione. Non ho fatto che scrivere delle verità, e de'riflessi che non dispiaceranno a chi ha lodata l'opera, e non rimeveranno chi l'ha biasimata. Se questi ultimi sapessero l'opinione ch'io ho de' miei parti teatrali, non si darebbero la pena di giudicarmi un apologista.

Sarò anche censore della Figlia dell' Aria a una loro richiesta, purchè non si offendano se userò più sensata giustizia ch'essi non usano mossi da un'invidia male a proposito, da un'ignoranza mal puntellata, dell'impostura pedantesca, o da una prevenzione ciecamente maligna, che fa loro pochissimo onore.

Non ricopio in questa mia prefazione le lettere di testimonianza che ho ricevute da Torino, da Bergamo, da Trieste, da Udine, e dall'altre città, sui Teatri delle quali la Riglia dell'Aria ha cagionato delle irruzioni. Se le ricopiassi farci ciò soltanto per persuadere con delle verità, del bnon effetto in sui Teatri di quel Dramma favoloso allegorico, e non mai per sostenere, che il mio Dramma abbia delle bellezze.

Un Comico ch'era stipendiato dalla compagnia del Teatro in S. Salvatore di Venezia, nel tempo che su esposta la prima volta quell'opera, ebbe la industria di proccurarsi di furto una, veramente, mala copia dalla copia originale da me donata a' suoi compagni Licenziatosi poscia cotesto comico da quella Truppa, non saprei dire con quali contratti, quasi tutte le compagnie comiche dell'Italia, ebbero, ed esposero sulle scene quella sua, veramente, mala copia della Figlia dell'Aria. Che più? mi vidi finalmente innanzi improvvisamente stampata, ed esposta col mio nome in fronte alla vendita da un Librajo di Venezia, la povera riglia dell'Aria in quelle meschine vesti ch'ella si merita, ma con tanti sfregi di spropositi, di controsensi, di mutilazioni, di versi storpiati, ed intrusi, di arbitri, di errori di ortografia, e d'altro, che appena potei conoscerla. Con tutto il mio temperamento risibile, alla vista d'una edizione da

'ine prima negata alle molte richieste, è d'una edizione mostruosa, non potei trattenere le mie lagnanze. Il Libraio mi protestò, ch'egli era innocente, è
che per molte ragioni egli doveva credere di avere
stampata l'opera col mio consenso, è uscita dalle
mie mani tal quale era impressa. Volli svelato il garbuglio, è i miei esami cancellereschi rilevarono alfine,
che il Dramma stampato era, la veramente mala,
anzi maledettissima copia furata dal comico, è uscita dalle ingegnose mani di quello. Si deve scusare la
povertà di qualche commediante, ch'è alcune volte
increata, e indiscreta.

Siccome io non ho mai conservati gli esemplari delle opere teatra i ch'io scrissi per mio diporto, e siccome un amico mio si è data sempre la penacortese di chiedermeli, e di preservarli, così ho potuto avere la Figlia dell' Aria tal quale fu partorita, edho potuto donarla al sopraddetto Libraio che s'è impegnato di far d'essa una tistampa accurata, e decente, per riparare in parte al suo involontario errore.

Spero di non dover essere tacciato d'ambizione per aver io cercata una ristampa del mio Dramma allegorico con tutti i difetti ch'egli ebbe dal suo nascimento che sono moltissimi, ma rimondo almeno da' difetti in esso introdotti da un arbitrio ignorante, e venale, che lo rendono doppiamente deforme, e mostruoso.

#### APKERTIMENTO.

Il Re Nine tiranno sia di faccia, e figura truce. Le sue vesti sieno richissime, cariche di gemme. Sieno risplendenti il suo diadema, e il suo scettro. L'accompagnamento suo sia sempre grande, spesso con strumenti, e concerti.

Mennone sia bel giovine d'aspetto guerriero, ma semplice, e notabilmente leggiadro ne' suoi vestiti, e nell elmo. Spiri galanteria ne' suoi addobbi.

semiramide nella prima sua comparsa sia da selvaggia coperta di pelli, colle chiome sciolte, e scalza. Tutto però sia pittoresco, e decente. Si riftetta, che un tal vestiario le fu dato dalla Dea venere, cioè, atto a sedurre.

Il secondo vestiario di questa giovine è da pastorella leggiadrissima: Il terzo da Regina amazzone risplendentissimo.



# PERSONAGGI.

SEMIRAMIDE, detta la Figlia dell'Aria:
MENNONE, Generale di Nino, amante di Semiramide.
Nino, Tiranno Re dell'Assiria.

IRENE, Principessa, nipote di Nino amante di LISIA, Grande dell'Assiria, rimasto Reggente in Ninive nell'assenza di Nino;

VENERE, Dea protettrice di Semiramide, e di Mennone. TIRESIA, Indovino, Sacerdote di Minerva Dea della virtù.

SGORBIO, Poeta nella Corte di Nine.

CIATTO, Villano.

NERINA, Moglie di Ciatto.

FLORO, Tenente nell'esercito di Nino.

Quattro Re dell'Oriente schiavi di Nino, che non parlano. Quattro Grazie seguaci di Venere, che non parlano.

Quattro Grazie seguaci di Venere, che non parlano. Grandi, Soldati, Villani, Villanelle, Schiavi, Servi,

Popolo di Ninive

La Scena è in Ninive, e ne' suoi contorni.

# ATTO PRIMO.

La decorazione rappresenta una vasta campagna. Da una parte nel fondo vi è un monte che a piedi ha un antro chiuso da un portone di ferro con grosso catenaccio a chiave. Il portone ha incisi sopra a caratteri visibili i versi seguenti:

> Al terror dell'Assiria, All'orror degli Dei, Antro, se fosti culla, Sepolero anch'esser dei.

Dalla parte medesima v'è la prospettiva del Tempio di Minerva, e il simulacro di quella Dea, co' suoi simboli, che fiero in vista mostra con un dito la istrizione sull'antro. Il monte è bagnato dietro da un picciol lago. Dall'altra parte nel fondo v'è una porta della città di Ninive. Il resto è campagna con alberi, e sassi, e cespugli di fiori da ambe le parti.

### SCENA PRIMA.

Dopo il chiarore d'un lampo, e le scoppio d'un tueno.

Venere, e quattro grazie.

Ven. Questo, mie fide, è il luminoso giorno, In cui la Dea di Gnido a voi Signora, E' per fruir d'un de' più bei trionfi,

Ch'ella avesse giammai. Vedrà l'Assiria
Quanto Venere possa, e s'ella vince
Cintia, e Minerva a'suoi voleri avverse.
Dentro a quell'antro; amiche, sta rinchiusa,
Non palese a'mortali, una fanciulla,
Ch'è da me favorita. Ella di furto
Nacque d'un Pastorello, e d'una Ninfa
Sacra a Diana, e a'sterili suoi riti,
A' miei contrari. Uscendo al dì, la morte
Diè alla madre infelice, e la sottrasse
Così da'strazi, di Diana irata.

Le mie colombe in quella oscura grotta Con succhi e frutta, e con rappreso latte Nodriro la bambina a me diletta. Io la nomai Figlia dell'Aria, e il mondo Nome di Semiramide daralle.

(con ironica derisione) L'ipocrita Diana, che-abborrisce
Le impure Ninfe, ed i lascivi amanti,
E che in secreto Endimion si gode,
Come Dea che agli scandali presiede,
Questo parto furtivo estinto volle,
Ma indarno lo cercò. (con ironia sostenuta) Minerva austera...

La virtuosa e celebre Minerva, Che de'Casse de'Letterati è insegna, Previde in questo un vizioso istinto Inclinato agli eccessi; un mostro enorme Di sfrenata libidine e ferocia, Di crudeltà, d'ambizion, d'inganni. Mal intesi attributi e disprezzati; Io pur per questi immortal sono, e Dea. La dotta prudentissima Minerva Quell'antro chiuse, sopra all'uscio scrisse Un decreto tremendo, ed a Tiresia Suo Sacerdote diè chiavi e custodia: Udite, amiche, il rigido decreto:

(legge i versi sull'antro)

Al terror dell'Assiria, All'orror degli Dei, Antro, se fossi culla, Sepolcro anch'esser dei.

(iconica verso il simulacro di Minerva) Ebben, Dea sapiente, a tuo dispetto Venere le diè vita, e vezzi, e scuola Nella oscura caverna. Ella è mia alunna: Io formato he il suo cuore a piacer mio. Son già scorsi tre lustri. Ella non vide Ancor la luce; ed i terreni oggetti: Da quella tomba, a cui tu la dannasti, Oggi uscirà. Conosca, e in un gioisca De'mondani piaceri. I miei dettami, E i miei sussidj, a'non pensati eventi, Dalla miseria, alla sublime altezza La innalzin nell'Assiria. Favoleggi Ogni scrittor di questa mia protetta, Come gli aggrada. Il ver spesso s'adombra De' secoli nel corso, ed i mortali Credon ver ciè ch'è fola, e fola credono Ciò ch'è la verità. Sono i viventi Sedotti da'Scrittori in questa valle

Sognatori sonnambali incostanti.

(verso l'antro) Figlia dell'aria, alunea mia, t'accertà, Uscirai dal mo speco. In questo giorno Co'miei soccorsi impera, e sii Regina. (al chiarcre d'un lampo, e scoppio di tuono entra seguita dalle Grazie.)

#### S C E N A II.

(iatto, Neriaa, seguito di villani, e villanelle.

Ciatto sarà tacitumo e mesto.

Ner. Gridate viva. Il nostro gran Monarca, Nino vittorioso a noi ritorna De' Re dell' Oriente:

(Tutti i villani, e le villane, trattone Ciatto)
Viva, viva

Ner. (a Ciatto) E tu, Ciatto, non hai voce forse?

Perchè non gridi viva?

cia. (burbere) Non ne ho voglia.

Ner. Avrai qualche perchè.

Ciat.(come sopra) Ne ho più di venti.

Ner. E sono?

ciat. A dirti il vero il nostro Re
Ha un certo viso arcigno, e da crudele
Che non mi piacque mai. Si danno al mondo
Di queste antipatie. Poi siamo stati
Troppo ben sino ch' egli fu lontano
Il Signor Lisia, che restò Reggente
Quì sul Trono di Ninive, è bene uomo,

Pieno di carità, d'umanità; Ci liberò da molti pesi, e ognuno Ascoltò sempre, e fe' buona giustizia; Ma il Re ritorna ... Il Ciel soccorra Lisia. Io so da buona parte, e lo so certo, Che il poveretto è innamorato morto Della Principessina Irene, e ch'ella Ha il cuore intenerito per l'amante.

Ner. S'è innamorato, il Re lo premierà Del ben che fece, e l'averà in consorte. ciat. Povera matta, tu hai la linguà, e parli. Il matrimonio saria bello, ma Temo quest'amoretto sventurato. Il Re è superbo, e crede esser un Nume; Nè si ricorda, ch'egli ha da morire Come noi, come gli asini, e le capre, E anderà sulle furie a quest'amore.

Ner. (ridendo) Oh mio marito è divenuto astrologo k E per questo ti affliggi?

Ciat.

Io son sincero. Prevedo le disgrazie, mi mortifico Perchè son di buon cuore, la mia gioja. Ner. Hai degli altri perchè per non gridare, Viva il Monarca?

ciat. Povera pettegola, Vedrai quante allegrezze egli ci porta! Queste battaglie, e queste spese enormi, Che incontrò per le guerre, caderano Salle nostre miserie. Vederemo Gabelle, e imposte maledette. Tutti

I sudor nostri andranno ne'suoi scrigni;
Nè ci sarà pietà. Col sangue nostro
Vuol fare il grande, edificar palagi,
Conquistar tutto il mondo, ed aver forza
Da poter più ammazzar del nostro prossimo.
Se non avesse il General Mennone;
Che combatte per lui, so ch'egli avrebbe
Sorprendente valor nelle calcagna.
In somma io sono più mortificato,
Che allegro del suo arrivo; (con calore) e più de

Sei tu che mi fai rabbia a mostrar giubilo.

Ner. Avrai qualche perchè, ma bello assai.

Ciat.leruccioso) Quel tuo Floro Tenente nell'armata;

Non averà trovata una spingarda,

Che lo scanni sul campo? Tu saprai

Ch'è di ritorno.. eh basta.. basta.. basta.

Ner. Che bell'uomo sincero, e di buon cuore!

Dunque per gelosia, sulla persona

Del Ro en foi la resina R.

Del Re tu fai le satire? Briccone.. (risoluto) Vado a incontrarlo, e a darti una querela. Ciat. (con spavento) Ehi ehi dico, Nerina!. Ner. (collerica) Grida, Viva. Ciat. (ad alta voce)

Viva il Re nostro, amici, viva, viva.
Andiamo a riverirlo, ed a baciargli,
S'egli si degna, i calli delle piante.
Tatti. Viva il nostro Monarca, viva, viva.

(entrano tutti)

#### SCENA III.

Semiramide dentro all'antro, indi fuori, e Tiresia.

Sem.(dall' antro gridando)

Antro, ti spezza.. Sarà dunque eterna Questa prigion per me? Per me non nacque Chi si mova a pictà?

Tir. (uscendor da se) Stupor mi prende!

Non basteranno di tre lustri il corso
D'acerba prigionia d'una caverna..?

Non varrà l'abbandon, la privazione
D'ogni umano soccorso? .. E vivi ancora,
Sciagurata fanciulla, odio de' Numi? ..

Dovrò ogni dì far forza a me medesmo,
E sofferir le tue dolenti strida?..

Non esser une per obbedir Minervo?

Non esser uom per obbedir Minerva?
Sem.(di dentro come sepra)

Nessun m'ascolta :.. Ah se non v'è chi possa Trarmi da questa buja orrenda grotta, La via ritroverò di render priva Questa salma da sensi.

Tir. (risolute) Io non resisto .(riverente verso il simulaere di Minerva)

Nume, a cui servo, è la condanna mia Tiranna più che quella a cui condanni La sfortunata misera fanciulla, Se ai martirio di lei mi vuoi custode. Certo contro a' tuoi fermi alti decreti

V'è chi assiste costei. Perdona, o Dea,
Se per un solo istante all'odiata
Donna la libertà concedo, ond'ella
Miri i non più veduti astri, e la luce.
Ebbi da sommi Dei degl'Indovini
La penetrabil vista. I movimenti
Lasciami contemplar, le inclinazioni
Del cor di lei, che tu volesti estinta,
E che vive tutt'or. Forse è cambata
Per voler de'Celesti. Scoprirollo.
Se pur rilevo in lei l'alma inclinata
Alle malvagità che predicesti,
Tornerà, giuro, o Dea, nella sua tomba.
(egli trae dalla cintura la chiave dell'antro, e si
avvicina per aprirlo)

Sem (stridendo di dentro) Nessuno m'udirà!..

Dell'alma mia

L'impeto, ed il vigor saran sì grandi.

E queste membra mie fiacche saranno?

(ella picchia crucciosa fortemente nel portone dell' antra.

Tir. Vediamo, e contempliam questo prodigio.

(egli apre l'antro e si ritira in dietro occulto in osservazione.)

Sem (uscirà dall'antro: Sarà coperta di pelli da selvaggia pittorescamente. Averà le chiome sciolte; le gambe, e i piedi scalzi. Si rifletta, che un tal vestiario le fu dato da Venere, che deve essere modesto, mastducente con arte.

Semiramide al suo uscire dall'antro, verrà abbarbagliata la vista dalla non più veduta luce del sole. Si porrà le mani agli occhi abbassando il capo al seno.)

Qual vivo raggio di splendor m'abbaglia!..

Fa cor, Figlia dell'aria, e v'è chi possa

Frenar l'avidità, che ti sospinse

Ad uscir dal tuo carcere tremendo?...
(ella si scuote con fierezza, si va poco a poco rassicu-

rando, e guardando intorno gli oggetti)

Ecco di quella voce, che m'istrusse Nella oscura prigion della mia vita,

I vaghi oggetti della terra. L'erbe ..

I coloriti fior .. Gli alberi .. I frutti ..

I leggiadri angelletti. I canti loro ..

E i monti.. Ei colli .. E i fiumi .. E i ruscelletti .:

E il dolce mormorio dell'acque in corso..

E i superbi palagi.. E gli edifici ..

(erigendosi con impeto)

Tutto.. tutto è per me.

Tir. (da se in dietro) Tanto presumi,

Anima ambiziosa!

Sem (innalzerà gli occhi al Cielo, li volgerà in giro, e con atto d'ammirazione, e rapimento)

E qual mai vedo
Immenso.. vasto ... interminabil giro
D'astri lucenti, anzi infiammati, adorno,
Che alla Terra sovrasta! Ivi ha l'albergo
Il supremo Motor.. quell'Ente augusto,
D'ogni cosa principio.. Ah sì l'interna
Mia commozion veneratrice, o Nume,
Mi ti palesa, ed a piegar costringe
Questa umana mia spoglia,, e ad adorarti.
Tom. XI.

(ella cade genustessa prostrata á terra, innalzando unite le mani al Cielo in atto di adorazione)

Tir. (csultante da se) Lode agli Dei, non è questa fanciulla

Empia come la Dea me la dipinse.

Non sia, Tiresia, il tuo sperar fallace!

Ulirassi dalla parte della Città di Ninive un ben composto concerto di strumenti da fiato. L'armonia sarà tenera, assettuosa, e dolcissima. S'oda prima in lontano, e grado grado si avvicini con de'brevi periodi, i quali si fermino alle parole di Semiramide, e ricomincino quand'ella finisce. Tal sinfonia richiede un diligente concerto. L'la corte, che viene ad incontrare il Re Nino, che giugne trionsante.

Sem.(in rapimento, dopo aver ascoltato attenta il primo 

periodo di musica in lontano)

Alma mia chi ti parla.. e chi t'invita

A voluttà soave! :. (nuovo periodo di musica)

Oh armonioso

Concento, che l'udito mi ferisci..

E penetri nel cor... tu in me risvegli
Un procelloso nembo.. I sensi miei
Ardono di dolcissime fiammelle,

E bramano:. che mai?..(nnovo periodo di musica)

Sì, sì, son questi
I movimenti di natura, e quelli,
Ch'entro a quell'antro tenebroso, spesso
La Precettrice mia co'soffi suoi
M'ispirò dentro al sen. (nuovo periodo di musica)
Madre, m'invia

Di quei della mia specie a me diversi, Che mi dicesti, alle deliziè nati Della mia specie.. Pianta incolta e sterile, Non mi lasciare.. Un non inteso istinto Società .. società mi grida in seno .. Venite pur.. venite tutti in folla.. Tutti vi adorerò.. Prostrati e amanti Cadete alle mie piante.. Io son per tutti.. Tutti siete per me.. La man vi porgo.. La stringete.. baciate.. Oh amplessi.. Oh ratti Di trasporto... d'ebbrezza... e somma gioja!.. Iella s'immagina d'aver prostrati dinanzi molti adoratori, di accarezzarli, e dinota d'essere lusinghiera, civettina, e dedita sommamente alla voluttà. rutte le attitudini, tanto durante la musica, quanto nel ragionare, le quali dovranno esprimere i sentimenti dell'animo, e che non dovanno oltrepassare la decenza, e l'onestà, dipendono dal valore dell' Attrice, che rappresenterà la parte di questa giovine immaginaria) Tic. (in dietro da se) Scopro avverarsi i detti tuoi,

Questo complesso di nefandi errori Celar dessi alla terra, e a'rai del sole.

Minerva.

(Improvvisamente dalla parte opposta alla città, odesi in lontano una musica bellicosa di timpani, trombe, pifferi, e corni ec. E' Nino tiranno, che giugne vittorioso coll'esercito. Semiramide a quella musica, grado grado lascia le tenere espressioni, e s'infiamma d' un guérriero furore: Tutto questo pezzo sia regolato come l'anteriore)

Sem·Zolfo m'entra nel cor.. furia mi spinge..

V'è chi ardisca d'opporsi alle mie voglie,

E alla Figlia dell'aria esser avverso?.

(Periodo di musica più marziale e strepitoso. Semiramide entrerà in maggior furore) Un ferro a questa destra.. al furor mio..

A mio valor, nessun resista.. a terra
Tutto rovescierò.. L'ardir che ho in pette.
Argine non ritrova.. Sangue... Morte..
Strage scorra per tutto.: E'la pietade
Viltà dell'alme inerti ed imbecilli...

speriodo di musica marziale più forte. Semiramide s' immaginerà d'aver a fronte un nemico, e seguirà con maggior cruccio le attitudini espresse dalle paroli)

Tu d'assalirmi, temerario, ardisci!..

Paga la pena.. Quest'acciaro immergo
Nelle viscere tue... Cadi al mio piede..

Fremi spirando.. Colla man t'afferro
Per le chiome arruffate:. ti travvolgo,
E ti rovescio.. I tuoi singulti estremi..

Quel sangue tuo.. che scorre in sul terreno..

Quegli occhi moribondi.. quel tremore.. Son delizie a quest'alma.. Spira.. Spira.. Sei cadavere alfine.. io ti calpesto.

(tutto questo tratto con somma ferocia, e crudeltà) Tir. (indietro inorridito da se)

Tipo di scelleraggini! Minerva, Non condannarmi. Nella tomba orrenda Ritornerà quest'empia. (guarda di dentro dalla parte della campagna) Il Re che giugne!..(guarda dalla parte della Città)
La Corte, che lo incontra!.. Ah che interrotto,
Se più tardassi esser potrei.

(egli corre, e piglia Semiramide per un braccio)

Rientra

Nel tuo sepolero, aborto di natura..

Terror del mondo, e de'Celesti orrore.

Sem. (con fierezza) Chi sei?.. che vuoi?

Tir. La tua fierezza è vana.

Segui i miei passi.

Sem. (altero) E per condurmi dove?

Tir. Nella caverna tua, dove nodrita

Certo da' spirti dell'abisso fosti.

Sem. (dibattendosi) Mi lascia, iniquo.

Tir. (strascinandola) Iniquo anzi sarei,

Se ti lasciassi ad infettar quest'aura.

Sem' (con dolcezza, e civetteria)

Ah no; vecchio adorabile, mi lascia

In libertà. L'aspetto venerando...

La dolce effigie tua.. tutto promette:.
Tutto spero da te da civettina) Quanto mi piaci!..

L'età matura è di prudenza adorna...

Questa sol m'innamora. I giovanili

Passi miei guiderà, ti sarò grata..

Quanto farò per te!..

(accarezzandogli la faccia teneramente)

Caro .. desisti

D'esser con me tiranno.

Tir! (burbero) Eh lusinghiera,

Son canuto ed accorto. Le tue reti

K 2

Squarciate son per me. Nel cupo centro Rientra della terra. Ivi nasconda Questa alpestre montagna a'rai del sole Il tuo perfido istinto, ed ivi spira.

(dopo qualche breve dibattimento, Tiresia scaglia Semiramide nell'antro, lo richiude a chiave, indi volgendosi al simulacro, di Minerva.)

Veraci sono i vaticini tuoi.

Morrò pria di più aprir quel provid'antro.

(entra)

### S C E N A LV.

Un picciolo periodo di musica sonve si fa sentire vicino alla porta della Città. Risponderà a questo un altro breve periodo di musica marziale vicino dalla parte della campagna. Escono dalla Città la Principessa Irene, Lisia fu Reggente in Ninive col baston di comando, e Sgorbio Poeta di corte, cortigiani, e Soldati. Dalla parte dell'esercito precedono ciatto, Nerina, villani, e villanelle, Floro Tenente, e Soldati; indi esce Nino magnificamente adorno sopra un carro trionfale. Ha seco alla sinistra sul carro il suo generale mennone. Il carro è tirato da molti schiavi, e da quattro Re coronati dell' Oriente.

ciatto, Nerina, villani, e soldati gridano ad una voce:

Viva il Re nostro, viva Nino, viva.

Nin. (dal carro con alterigia, e disprezzo).

Cessino queste grida a me importune.

Gli allori miei, nè d'imbecilli auguri

Hanno mestier, nè adulazioni io soffro.

(egli superbamente accenna, che i quattro Re schiavi gli
sieno posti per gradini al suo discendere dal carra.

ciò si eseguisce, ed egli assistito da Mennone discende, passa sopra gli omeri de quattro Re con fierezza, e tiranna gravità.

ciat.(basso & Nerina)

Un buon principio!. Già tel dissi... I viva Son caduti nel fango.

Ner. (basso) Via inginocchiati: ciat:(basso collerico)

Tu guardi Floro.. Vedo le scamossie.

Ner (basso) Gelosie?.. gelosie?.. Non mi seccare.

Inginocchiati dico. Fa al Monarca

Qualche bel complimento, o ti querelo.

ciat.(da se) Che gemma ho preso in moglie!

ciat. (da se) Che gemma ho preso in moglie! (egli s'inginocchia a Nino. Nerina, Villani, e Villanelle fanno lo stesso dietro a lui, ed egli segue)

Gran Monarca,

In mia spezialità, per conto, e nome Anche di questi villici fedeli..

Nin. (con voce collerica interrompendolo)

Non proseguir. Levatemi dinanzi

Questa rustica plebe scioperata,

Cacciatela alle marre, ed alle vanghe,

A'vomeri, ed a'rastri Il festeggiare,

E l'ebbrezza, sarieno di costoro

Gl'idoletti soltanto, e le campagne

Rosterieno, appo lor, maggesi e incolte.

Ite a'sudori, stolidi, infingardi.

ciat.(levandosi da se)

Che Re clemente! affabile! benigno! (a' villici) Andiam, politroni; il Re dice benissimo. sa Nerina) E tu, cara metà, se non lavori..

(si morde il dito)

Ner.(basso a Floro)

Floro sia il ben venuto. Ci vedremo. Flor. (basso a Ner.) Sì, Nerina mia cara, rivedremci. ciat.(collerico basso a Ner.) Incominci da

Floro a lavorare? sla strascina con dispetto, e parte con tutti i villici)

Sgor. [da se] Gli avea composto un madrigal divino, Ma non vo celebrare un Re tiranno.

Non l'avrà. A questo modo si castiga.

Ire. Signor delle conquiste, e de'trionfi, Che della fama in sulle piume, altero Fanno volar di Nino il chiaro nome, E del felice desiato arrivo Vostro, a congratularmi, quì m'addusse

L'estrema gioja, che m'inonda il seno. Nin. (sostenuto) Irene vi son grato.. E'tuttavia La Reggia il vostro asilo. Una fanciulla

Nipote a Nino, il grado suo rispetta, Non lascia le sue stanze, e non si mesce

Co' popolar plebei folli tumulti.

Ire. (sorpresa, e mortificata) Credei, Signor ..

Nin. (con impeto austero interrompendola) Credeste mal; silenzio.

Ire. (mesta da se) Che accoglimento! Oh Lisia! Oh

#### affetti nostri!

Sgor. (da sej Un Poeta è imbrogliato con costui. Se lo applaude co'versi, ei lo strapazza, Se poi gli fa la satira, lo impicca. Le Muse in questa Corte stanno male.

Lis. singinocchiandosi, e deponendo il bastone di comando)
Gran Re, l'assenza vostra, e i vostri cenni
Mi volleto Rettore in queste mura.
Al fausto glorioso arrivo vostro
Di tanto onor mi spoglio, e coll'onore,
Di gravosi pensier, di dubbi, e pene.
Il baston di comando a'vostri piedi,
Senza rimorsi del mio cor depongo.

#### Nin. (sempre sostenuto)

Lisia, incerto rimango. In te conobbi Ognor pieghevol troppo, e facil alma A' benefizi, ed al perdon. Chi regge Spiri terror, minaccie, ed ira. Neghi, Lento sia nel premiar. Così i vassalli Bramosi d'ottener, timidi, e umili, Sempre agitati, ed operosi, a'scettri Servono meglio, e di splendore il raggio De'nostri serti più s'innalza, e stende. A'diligenti esami io mi riservo Delle tue direzioni, e degl'erari Per esser grato, e per premiarti. Forse La regolarità nell'opre tue Troverò nella Corte. Insuperbire, E presumer non dee chi a'dover suoi Compie ne' ricevuti uffizj. Sorgi.

Lis: Sire, dal vostro labbro, i mici castighi,
Se errato avessi, penderanno. Lisia
Fia rassegnato ognor. (a parte con afflizione)
Che sperar ponno,

Irene mia, due sviscerati amanti
Da questa sconoscente, e fiera tigre?

Sgor.(da se) Temo che la Raccolta per le Nozze
Del Signor Lisia, e la Signora Irene,
Che con tanti sudori ho posta insieme,
Mi resti infruttuosa. Che peccato!

Nin. (superbamente verso a' soldati, accennando iquattro

Re schiavi)

Di pesanti catene avvinti sieno
Questi, Re un giorno, or schiavimiei, che tratto
N'han sotto duro giogo al mio trionfo.
Nella più oscura, ed orrida prigione
Delle mie torri sieno spinti, ed ivi
Attendan de' miei fulmini tremendi,
Quelle, che a me parran, pene maggiori.
Serviranno d'esempio agl'orgogliosi,

(I quattre Re vengono incatenati, e via condotti da alcune guardie)

Che d'opporsi ardiranno all'armi invitte Del terribile ognor, figlio di Belo:

Osiatte Re de' Rattri attenda in hreve Poich' è ostinato, il lor stesso destino. (cambiando il rigore in affabilità a un tratto) Mennon vieni al mio seno. In te conobbi Valore, e fede, delle mie virtorie Il sostegno maggior. L'amistà mia Sarà per te costante. Queste terre,
Che fuor dalla Città con spazio immenso
Giungono sino d'Ascalonne al monte,
E tutti gl'edifizi, e le delizie
Per mio voler, su queste terre eretti
Sien tuoi da questo punto. Accetta il dono,
Ed attendi ancor più dal tuo Sovrano.

Men.(riverente) Gran Re, l'esempio vostro, ed il valore Fur stimoli al mio braccio.. Io nulla feei, Che tanti doni liberali, e tante Clementi espression..

Nin. (amichevole)

Taci Mennone,

Non ti avvilire. Il bel nome d'amico

Ti sia grato soltanto. Questo nome

Tutto comprende: Alla mia corte in breve

Ti attendo, vieni. Gl'ordini che devi

Sulle milizie, non mi faccian privo

Per troppo lungo tempo d'un compagno,

Ch'io bramo avere ognora al fianco mio.

legli s'avvia verso la città)

ire. (basso a Lisia) Mennone è il favorito.

Lis. (basso) - Egli m'è amico,

Ma sol da'merti miei cerco favore (seguono il Re) Sgor, (da se) Scelgo Mennone a'miei tributi. A lui Dedicar voglio l'epico Poema,

Di centomila, e quarant' otto ottave, Ch'io feci sopra i fulmini di Giove

Dal conduttore debellati, e vinti.

(dopo un profondo inchino non osservato da Mennone, segue la corte)

#### S C E N A V.

Mennone, Floro, e Soldsti.

Men. Floro commetti, che eseguiti sieno
Gl'ordini miei. Che le milizie stanche
In queste ville abbian quartiere, ed abbiano
Vettovaglie, e foraggi. A' Capitani
Dì, che risponderan delle violenze
Che usassero i soldati agli abitanti.
Flor. V'ohbedisco, Signor; ma qualche alloggio
Negl'alberghi privati aver dovranno

Molti Uffiziali.

Men. Pur che violenze

Non s'asino.

Flor.(a parte) Sarà quel che sarà.

A questa volta dalla gelosia,

Ciatto fo crepar.

(entra con patte de' soldati. Quattro soldati restano) Men. Chi più felice

Esser può di Mennon! Sì ricchi doni..

Promesse.. affetti.. e tenera amistade
D'un Monarca sì grande, e sì feroce
Con tutto il resto de'mortali.. (pausa) Calma
Cor mio, non riposar nell'abbandono
Di soverchia lusinga.. I gran Monarchi
Son com'onda del mar, placida un giorno,
E allo spirar d'inaspettato vento,
Al nuovo giorno, procellosa, e truce... (pausa)
Nino però con tutti austero, e torvo,

Sanguinario, indomabile, protervo

Con tanti suoi vassalli, nelle grazie
Lento a determinarsi, e ponderato
Nelle risoluzion, dovria costante
In queste rimanere, e i suoi favori,
E le promesse sue tarde, e librate
Dovriano esser durevoli.. Non mai
Terrò chiuso nel cor nulla, e con lui
La mia lingua, e il mio cor saran lo stesso.
Porrò la vita ognora in suo servigio,
Meriterò la grazia sua.. Mennone
Vivi tranquillo: I timor tuoi son nebbia.
T'ama un Monarca eccelso, e tu sei grande.

#### S C E N A VI.

Semiramide dall'antro, e i detti.

sem (chiusa stridendo)

Misera! e terminar dovrò i miei giorni
Tra le tenebre, e il pianto?

Men. (in ascolto con stupore) Qual dolente
Femminil bella voce al cor mi piomba!

Sem. (come sopra) Mi deste vita, o Dei, per allettarvi
Sulle mie pene?

Men. (come sopra) L'alma ho combattuta

Da commiserazione, e tenerezza! (a'soldati)

Donde vien questo suon?

(i soldati accennano di non saperlo. Mennone guarda dentro e (chiama) Villan... villano?

#### SCENA VII.

Ciatto, e i detti.

ciat. Che mi comanda?

Sem.(com: sopra)

Barbara condanna!

men.(a Ciat.) Odi tu questa voce?

ciat.

Oh che stupore!

Per tutti quelli, che non sono sordi,
- Saranno tredici anni, che si sentono
Questi lamenti.

Men.

Dove?

ciat.

In quella grotta.
(accenna l'antro di Sem.)

Men.Nè vedesti giammai chi sia l'oggetto Che si lagna in quell'antro?

viat. Io no, Signore.
Noi già crediamo che sia l'orco.. E poi

L'uscio è di ferro.

Ah villici poltroni.

Men. Ah villici poltroni,
Non vi prese pietà, curiositade
D'aprir quell'antro, e di veder l'interno?
ciat. Che diavol dite! Non siam mica pazzi
Tiresia, Sacerdote di Minerva,
Di quell'antro ha le chiavi, ed è custode.
Ci minaccia ogni giorno, e ci spaventa
Se ci appressiamo a quello a venti passi.
Ei predice stermini, terremoti
E fulmini, e tempeste rovinose
Sulle nostre campagne, se averemo

Curiosità d'aprir quella caverna.

Tiresia è un uom, che la sa lunga assai;

E noi temiam la Dea, ch'ivi vedete.

(mostra il Simulacro di Minerva)

Abbiam mille disgrazie ogni momento
Cagionate dagl'uomini. Stiam freschi,
S'anche le Dee facciamo andare in collera!

Men. E tu presterai fede a un impostore?

ciat.(spaventato) Zitto per carità. Tiresia è un uomo,

Che non dice bugie. Volli una sera
Appressare un' orecchia a quella grotta
Per ascoltar ciò che dicea la voce.
Mi sgridò, minacciò. Mi disse alfine,
Che per la mia temerità, averei

Qualche castigo grande, e disse il vero.

men.E che t'avvenne stolido bifolco?

ciat. Ho sposata una moglie, ch'è un flagello.

Sem.(come sopra) Viatori, soccorso.

men.(a' soldati) Olà sold

Men. (a' soldati) Olà soldati,
Mi soccorrete ad atterrar quest'uscio. (s' avvia)
ciat. Signor, non fate, siamo rovinati.

Men. Va credulo ignorante. (a' soldati) A terra, a terra. (egli si appressa risoluto co' soldati per spezzare l'uscio dell'antro)

#### SCENA VIII.

## Tiresia, e i desti.

Tir. L'erma audace Mennon, l'alto decreto
Contempla; è questo Nume, che lo impresse,
Che a me diè questa chiave, e la custodia
Dell'oggetto fatale ivi rinchiuso.

#### men.(perplesso legge)

Al terror dell' Assiria, All'orror degli Dei, Antro, se fosti culla, Sepolcro anch'esser dei.

(dopo aver contemplato con dubbietà il simulacio di Minerva)

M'è noto, o Sacerdote, che d'inganni Quelle ipocrite vesti son cortine. Una voce di donna esce dall'antro.. Non son tiranni i Dei.. Qualche garbuglio Celar pretendi delle sue lascivie, E gl'ignoranti villici spaventi Con arcani, e minaccie. Io già non sono Un timido idiota della plebe.

### Tir. (con grandezza)

Empio linguaggio! E'facil, che tu trovi, Mennon, chi t'applaudisca. Ogni mortale Dedito a voluttà, mira sdegnoso Tutto ciò che si oppone, e ammorzar tenta Di passion le perniciose faci. Se tra di noi v'è chi traligni, è forse Da'vostri scettri punitori, esente?

Voi Grandi, voi! le rispettate vesti
Del Sacèrdozio, ipocrite chiamate?

V'è tra voi secolari omai, chi segue
Di morigeratezza il fren, commesso
Da'Dei superni, che le vostre lingue
Non derida, non laceri, e non chiami
Co'sozzi nomi di falsario, e ipocrita?

Infelici politici; de' plausi,
Che da'ciechi mortali ricevete
Delle Tiare alle beffe, ed alle accuse,
Non gioite, tremate.

(in tuono profesico)

Diverranno

I culti nostri, marmi abbandonati, E sotto al manto di buon senso, e sotto Il velo di buon gusto, e politezza, Di verità, di semplice natura, Domineranno, ed incentivi, e furia Libidinosa, e intemperanza, e lusso. Sterminatore, e stolido ateismo. Il pudor, il rossor, si chiameranno Pregiudizi ridicoli antiquati. Adultere saran le vostre mogli, Non vostri figli vi saranno eredi, E saran lese le fanciulle, e madri Di mal celata vergognosa prole. Usurperanno le sostanze vostre Gli agricoltori. L'ingannevol fraude Fia maestra agl'artefici. Saranno Sospettose, e in angustia le famiglie Tom. XI.

Pe' servi infidi, e ladri, ed assassini,

162

E ne'notturni placidi riposi Mai sicure saran le vostre vite.

Disordine, trambusto, corruzione,

D'un non inteso caos, ravvolgeranno Gl'intelletti, e il costume. Inoperose,

E deluse saran le vostre leggi, E necessarie, e inutili le stragi

De'tremendi patiboli, e del sangue.

Men. Terminerai, lugubre augel notturno I mesti vaticini? (risolate) A me le chiavi.

Tir. Va va, Mennon, gl'arcani degli Dei

Rispetta, e queste venerande vesti.

Sem.(come sopra) Soccorrete una misera, o viventi.

men. (acceso) Porgimi quella chiave.

Ciat. (da se con spavento) Bagattelle!

Sento tremar la terra sotto a' piedi ...

Addio capanne, son nell'aria i fulmini.. Addio campagne, la tempesta piomba.

men. (più collerico a Tir.) Ti spiccia, a me la chiave.

Tir. Empio, m'ascolta.

Men. Non presto orecchio alle tue vane fole,
Recami quella chiave.

(siavventa per strappargli la chiave)

Tir. Pria di cederla...

Pria di disobbedire a' rispettati

Cenni di quella Dea, cui servo umile, Con queste chiavi io perderò la vita.

(corre, si scaglia, e sprofonda nel lago appresso la montagna)

Ciat. (con prrore) Oh cospetio!.. (corre alla riva del lago chiamando)

Tiresia.. Ah buona notte!

ten. (da se sorpreso) Che vidi!.. Disperato. E saran veri Gl'accenti ivi scolpiti!..

sem.(come sopra) Ah tronca, . Cielo,

O la mia schiavitude, o i giorni miei.

uen.M'intenerisce questa voce... Sento

Un'invincibil forza, che m'astringe

A liberar un angoscioso oggetto.

Perdon, Minerva.. Miei soldati, a noi ..

Questo ferreo porton si spezzi, e atterri.

(spezzano il portone con delle lancie. Vedesi un lampo, ed odesi un tuono sonoro)

Ciat. (con spavento)

Ecco i lampi, ecco il tuono, e la tempesta..

Non ho colpa, Minerva, non ho colpa.

(fugge precipitosamente, ed è seguito da soldati intimoriti. Mennone, attonito si allontana alquanto dalla grotta)

men. Un pietoso atto avranno i Numi a sdegno!

## SCENA IX.

Semiramide e Mennone.

Semiramide uscirà da selvaggia come prima. Guarderà

Sem (da se) Qual benefica man, dalla mia tomba,

Mi trac cortese, e questa amata luce. Mi dona, e libertà?

(Mennone osserverà Sens. assorto in lei)

men.(da se) Chi vide mai

Tanta bellezza in così rozze spoglie!
Sem. scorgerà mennone, lo contemplerà, darà segni d'un
violente trasporto d'amore; sarà in atto di corrergli

Sei tu leggiadro giovine pietoso, Che dall'orrenda carcere mi trasse? Men.(appassionato, distante da Sem.)

Sovraumana bellezza, sì, son io.

Sem.(da se) Quanto è vago costui!.. quanto mi piace! faprendo le braccia, e correndogli incontro con vivacità)

Caro il mio ben..

incontro )

(fatti alquanti passi rapidi, dà segno di pentimento per qualche riflesso, fa forza a se stessa, e si sofferma).

Men.con calore)

A che non segui, o cara,

I trasporti d'amor?.. Perchè non vieni, Del tuo liberator già vinto, e acceso All'avid'alma, agl'infiammati amplessi?

Scm. (con serietà) La Precettrice mia vuol sopra tutto. Ch'io me stessa idolatri, e che dovizia

Di me medesma ad alcun mai non faccia.

Men (invasato) Ebben.. son io che s'abbandona.

(egli corre per abbracciarla)

Scostati.

Sem.(con alterigia rispingendolo)
Men.Il tuo liberator così ributti?
Sem.(superbamente) Ti vanti! T'odierò.

Men.(appassionato)

Come poss'io

Guadagnarmi il tuo cor, bella tiranna?

Sem. (sostenuta) Sospirando, pregando, e assecondando Quanto ideo, quanto bramo, e quanto esprimo. Della Maestra mia questa è la scuola.

Men. (a parte) Ciel! disse il ver Tiresia. Innorridisco.
Ma insuperabil simpatia m'annoda.
Chi sei fanciulla?

De'tanti amor de'quai gioir pretende
Questa vegeta pianta rigogliosa....
La robustezza mia sin ch'io respiro,
Non tel so dir. Quella caverna oscura
Mi fu cuna, ed albergo. Intesi solo,
Che pietosi volatifi mi diero
Il nutrimento a' primi miei vagiti,
E che per ciò, Figlia dell'Aria ho udito
Chiamarmi sempre. Al crescer mio trovai
Nel cavo centro di quel cieco orrore,
Che occulta man mi diè cibo ogni giorno,
E che coprì queste infelici membra.

nien. Ma, la Maestra tua, che si obbedisci, Dimmi, chi fu?

Di dolcezza ripiena. Ella ogni giorno
Mi diè precetti, idee, lumi, ragguagli,
Ed ammaestramenti. Al suo partire,
Di fragranza soave un grato soffio
Mi respirava in faccia, ed io sentiva
Consolidare in me le sue dottrine,

Infondernu nel sen quasi nov'alma, E voluttuosi stimoli infiammati,

· E desio di grandezza, e di dominio: Montconfuso da se)

Celesti arcani, che tremar mi fanno! Divina effigie .. armoniosa voce

Che incatena il mio cor.. Tremendo istinto..

Educazion diabolica, e perversa ...

Che risolvi Mennon?..1

Sem, (affettuesa) Che pensi, o caro? Mon. (con trasporto) Vieni al mio seno.

sem.(con fierezza) T'allontana audace.

men. Caro ti sono, e mi discacci!

Sem. Esser degg'io più a te, che tu non credi

Cara

D'essermi caro, e se presumi ardito, Per qualche espression de'miei sistemi,... Ch' io facilmente m'abbandoni, menti-

A dir ch'io ti son cara.

men.(da se agitato) Cuor, Mennone,

Strozza un amor nascente. Egli è tenace. Ebben fia maggior gloria il superarlo:

Donna non è costei. L'infernal centro, Sotto alle belle angeliche sembianze,

Ad infettar la terra, e per castigo

Di noi mortali, un de'suoi mostri ha spinto.

(con sforzata, sospirosa, affabile indifferenza 4 Semiramide '

Bella selvaggia .. dalla tua miseria D'una tremenda carcere ti trassi, Ti donai libertà. Potrei ... tu vedi,
Strascinarti in quell'antro, e nuovamente
Chiuderti alla condanna. Non temere ...
Con te crudele esser non voglio .. Resta
Pur libera alla luce .. Queste ville ..
Queste delizie .. che d'intorno scorgi,
Son mio retaggio. A'miei soggetti or ora
Commetterò, che a' desideri tuoi,
E cibi, e vesti, e albergo, a tuo talento
Ti dieno rispettosi, e riverenti.
Vivi in balla di te medesma ... Addio.

(con un sospira in atto di partire.)

Sem (appassionata) Fermati sconoscente.

mem (rivolgendosi) Se

Sconescente!

Me, sconostente chiami?

Sem.(affettuosa)

E chi t'adora

Puoi con tanta freddezza, e indifferenza
Abbandonar!.. Le tue proferte sono
Vili oggetti per me. Lo spirto mio
Magnanimo, fastoso, e altero, sprezza
Le frivolezze, ch'esibir tu ardisci

Alla Figlia dell'Aria. E' la bellezza,
La tua salma, il tuo cor, che mi son cari,
Che posseder pretendo. In quei scorgea
Di che aprirmi la via delle delizie..
Che ben altre delizie in te discerno
Di quelle, ch'esibisci.. Ah non conosci
Le finezze d'amor per mio cordoglio!..
Come potrei senza di te?..

spiangente volgendosi all'antro; M'accogli,

Antro, men crudo del mio primo amore...

(4 Men.)

Parti.. parti.. mi lascia, uomo incapace D'una degna di me fervida fiamma: fella va verso l'antro piangendo, ma esservando sott' occhie i movimenti di mennene)

men.(agitato) Ti ferma.. ascolta

(da se) Misero Mennone!..

Chi conobbe giammai donna sì nuova!...
Mi spaventa.. e innamora.. Io non discerno
Più me medesmo.. Mio intelletto reggi...

La ragione ho smarrita, e folle io sono.

(precipitandosi a' piedi di Semiramide, e baciandole con trasporto una mane.)

Bella straniera, a'piedi tuoi contempla Mennon di Nino favorito. E'tuo Tutto ciò che possiedo.. Impera.. impera Di questa salma, e del mio cor.. Ti giuro Sulla candida man, che stringo, e bacio, Che, se tu nol rifiuti, un conjugale Sacro nodo unirà le nostre vite.

Sem.(che l'averà ascoltato con esultanza, tenerissima)
Sorgi, viscere mie. Son questi i modi,
Che mi piacciono in te..

(dopo qualche pausa riflessiva)

Che mi dicesti

Di nodo conjugal?.. Spiegati.. E' questi Un accento a me ignoto.. Mi ammaestra.. Conjugal sacro nodo.. che vuol dire? men. (rapidamente)

Reciproco, solenne giuramento Dinanzi all'Ara, a'Sacerdoti, a'Dei, D'esser tu mia per sempre, io d'esser tuo, Senza mancar di fedeltà, d'amore, Che scior non puossi insin che d'un di noi L'altro non privi della morte il dardo, E'il sacro nodo conjugal, ch'io t'offro.

Sem. (riflessiva, e scherzevole)

E un don credi d'offrirmi!.. E certo sei Ch'abbia costanza il voto, che tu esprimi? E liberarci può morte soltanto?..

(affettuosa dopo una pausa)

Dimmi, ben mio, se mai di te m'annojo, Per favorirmi, a un cenno mio, morrai?...

Men (sorpreso da se)

Qual richiesta!.. E'innocenza?.. E'scelleraggine?.. (con trasporto d'amore a sem.)

Sì, d'angoscia morrò, se tu ciò chiedi.

Sem.(dolce) Vago mortal, che sì mi piaci, accetto,

A un patto tal, l'indissolubit nodo. Men.Ma tu, fanciulla, se di te m'annojo,

Morrai per liberarmi?

Sem. (sdegnosa) Va sfacciato,

Indegno del mio amor. Sospettar puoi, Che noja, e dispiacere, una mia pari, Cagionar possa? I vezzi, le attrattive, Gli allettamenti in me, credi esausibili?

men. (con trasporto) No, nol credo, mia stella. (a parte: Ah qual malia

A questo mostro di bellezza.. a questa

Vipera incantatrice m'incatena!..
(a Sem.) Perdon, spirto celeste in volto umano.

Io sempre ti amerò.. Dì, sei tu mia?

Sem.(dolce) Sì, Mennon, sono tua.

. men. Lo giura a' Numi.

Sem, A' possenti del Ciel Numi lo giuro.

Grato m'è il tuo timor. Te già non sforzo A giurar che sci mio.. non m'avvilisco A dubitar, che i miei soavi lacci Scioglier tu possa. M'averai, mio caro, Or modesta, or lasciva, or mansueta, Or fiera tigre, or folleggiante, or mesta, Or bizzarra, or ciarliera, or taciturna, Languida, cagionevole, robusta;

Tutti i contrari aspetti miei, saranno Fulgidissime stelle a'sguardi tuoi, E in una sola amante, tutti i giorni,

Novella spezie d'idoletto avrai.

E'durevole amor sol per tal modo.

La precettrice mia così dettommi.

Men.(a parte shigottito) Tremo in udirla! Lppur, non so qual astro

D'un sì bizzarro parto di natura,
Da più bizzarra arte formato, vuole,
Ch'io tutto arda d'amore.. Ah il portentoso
Astro è la formidabil sua bellezza!)
(a Sem.) Mirabil giovanetta, il vero esprimi..
L'idolo del cuor mio sempre sarai..

Ma potrò lusingarmi, che tu m'ami?

Sem. ldopo averlo ben esaminato dal capo alle piante con

Sì, Mennon, t'amerò.. Bell'nomo sei..
Di fresca età.. di ben formate membra..
Di pieghevol istinto.. rispettoso..
Alle muliebri inclinazioni attento..
Per obbedir per contraddir non mai..
Le chiome tue, con arte, fluttuanti..
Quelle vesti leggiadre.. in armonis
Co'colori, e gl'addobbi, che tu porti,
Conoscer mi ti fan di raro ingegno,
E ti fan meritar gl'affetti miei.
(tutto ciò che segue in questa scena, Semiramide, e
Mennone le eseguiranno presi per mano assorti in un
reciproco rapimento d'amare)

Men Tutto mi piace in te!. Se porti il nome,
Perchè nodrita dagl'augelli fosti,
Di Figliuola dell'Aria.. Se vivesti
Sin or solinga entro a quell'antro oscuro..
Lascia, che Semiramide ti appelli.

Sem. Perchè?

Men. Nell'idioma dell'Assiria, In cui viviamo, e in libertà or respiri, Passera solitaria, e Semiramide Son la cosa medesma.

Sem. Sì, mia luce..

Mi chiama come vuoi.. pur ch' io te possa Chiamare ognora sviscerato amante.

men.Lo potrai, mia speranza.. Risovvengati.. Giurasti d'esser mia..

Sem. Lo giuro ancora.:

Se tu non fossi mio.. se tua non fossi..

Se con ratto soave l'alme nostre
Abbarbicate.. sospirose... ardenti...
Non gemon di piacer.. non v'è letizia.

m.n. Come sai ricercar d'un cor le fibre!..

E come inebriar sai l'intelletto..
D'un misero mortale! (guarda dalla parte della città) Dalla Corte
Vedo giugnere alcuno. (chiama dall'altra parte)
Olà, villane?

#### SCENA X.

Nerina con qualche villanella, e i detti.

Ner. Che mi comanda? Già sappiamo tutto:

Floro ci onora in casa, e m'ha narfato..

Queste terre son sue; sono un regalo,

Che il nostro Re gli fece. Il Ciel la prospeti.

Abbiam caro d'avere un buon padrone.

(gli bacia le vesti)

Men' Questa bella fanciulla a voi consegno.

Traetela da queste orride spoglie,

La ripulite, e de'più vaghi panni

Che avete, all'uso vostro l'adornate.

Ne'miei palagi la terrete occulta

Sin ch'io ritorni, e generoso premio

Attendete da me.

Ner. Sarà servita.

Le porrò le mie vesti noviziali,

Che son galanti... Oh sono di buon gusto!

Men.(a Sem. affettuoso)

Va, mia cara, t'affretta, va con lei, Verrò fra poco.

Sem.(tenera) E credi che un momento.

Senza te viver possa?

Men. I dover miei..

Quanto m'è grave lo staccarmi ... Accetta Per or quanto ordinai.. Non andrà molto,

A te ritornerò.. còme mia sposa,

Di magnifiche vesti, e perle, e gemme Abbellita sarai · Paggi, e donzelle

Obbediranno a'cenni tuoi.. Va, cara,

Per il tenero amor nostro ti affretta.

Ner. Venite, via, che siete in buone mani.

Ho tanti di garofani incarnati,

Ho delle rose domaschine, e voglio

Far di voi .. che so io?.. la primavera:

Sem (con passione) Vado, Mennon, sollecito ritorna...

Riconduci il mio cor che teco viene.

Ner. (da se) Dove diavol trovò questa bestiuola!

Sono invaghiti come due serpenti...
Sien benedetti.. Io son sensibilissima,

E-quando vedo amanti vado in estasi.

(Nerina piende Semiramide per una mano conducendola seco. Semiramide si volgerà di quando in quando a

Mennone appassionata con de sospiri. Dimostrerà somma pena d'un tal distacco. E corrisposta dalla

smania dell' amante. Infine entra colle villane)

Tu peni, anima mia. Soffri per poco Il tuo martirio.. Ti conforta intanto Coll'immagine viva degl'amplessi, E d'un ocean di dolcezze estreme.

SCENA XI.

Sgorbio, e mennone.

Sgor(dopo un profondo inchino adulatore)

Nino, Signor, è impaziente, e a tutti
Chiede del suo Mennone: Ite guerriero
Fortunato, il Monarca irrequieto
Vi vuol seco alla Reggia. Io per voi giubilo,
E della musa mia comincio or ora
A tributarvi gli onorati allori
(egli si pianta in attitudine da entusiasta per recitare
de'versi senza guardare dove sia men.)
Men.(da se) Spicciamci.. Semiramide m'attende.
(entra nella Città frettoloso, non veduto da Sgorbio)
Sgor.(con enfasi accademica.)

Il bellicoso Marte al gran Mennone
Armò la destra del suo prop<sup>r</sup>io telo;
L'eco de'colpi suoi tuonò nel Cielo,
E Giove sommo fulminò corone.
L'oriente tremò: (volgendosi, e non vedendo
Men.) Ma se n'è andato?... (pausa breve)
Povera poesia, nessun t'ascolta! (entra nella Cietà.)

# ATTO SECONDO.

La decorazione rappresenta nu ricco gabinetto corto nella Reggia di Nino.

## SCENA PRIMA.

Lisia seguito da Irene.

Ire. Dove, mio Lisia? Ahs' eglièver, che m'ami, Frena i tuoi passi, e tempera un ardire, Ch'esser ti può fatale. Ogni lusinga Shandir ci è forza. Al procelloso sguardo, Al minaccioso favellar, a'cenni Di crudeltà, d'inginsti aspri decreti Del barbaro tiranno, che la Reggia Fremer fan, shigottir, tu solo intrepido Osi sperar!.. Che mai sperar da Nino Sugl'amor nostri incauti, ed infelici? is. Irene, i dubbi tuoi, le tue freddezze M'avviliscono solo. Se tu m'ami, Lascia ch'io ardisca, e che alla fede mia, Ed a'meriti miei sperar conceda. ne Commettiamci a Mennone .. Egli il favore Del Re possiede ..

Lis.

176

Intorbidar non voglio.

D'un amico la sorte. Egli potrebbe Per mia cagione amareggiar que giorni, Ch'io gl'auguro felici, e forse indarno, Con sì inumano, rigido, ed ingiusto, E superbo, e volubile Monarca.

Ire. Ma, Lisia, che ardirai?

Lis. Di veder quanto

Sconoscenza, e tirannide s'estenda.

Ire. Pensa idol mio ..

Lis. Non replicare, Irene.

(guarda di dentro)

Nino giugne opportuno. Ah ben si vede
Un tiranno, che regna. I suoi rimorsi..
I suoi sospetti. i suoi timori, ogn'ora
Gli fan tenere armati a lui d'intorno,
Nel medesmo suò albergo, ove la pace,
E la tranquillità goder dovrebbe.
Qual sicurezza hai tu, barbaro mostro,
Che que'medesmi, che tu credi amici,
E che per tua salvezza a' fianchi tieni
Non ti sien traditori? che non sieno
Avidi, e desiosi del tuo sangue?
Credi alfin di tener nella tua destra
La vindice, di Dio, mano ristretta?

Ire. (da se) Clementi, giusti Dei, lo dirigete.

#### ATTO SECONDO. 177

#### S C E N A II.

Nino, seguito di Guardie, e i detti-

{Alluscire di Nino, Lisia, ed Irene si inchineranno profondamente.}

Nin.(con austera sorpresa)

uì Lisia, e Irene!.. La mia assenza forse, E le tue direzion, Lisia, han cambiati Costumi iu queste soglie? E non si teme Il ritorno di Nino, e la presenza, Nè la sua austerità, nè il suo rigore Da' Cortigiani suoi, dalla Nipote? Quai famigliari pratiche, quai libere Società, in questa Reggia, ardite, e avverse A'miei divieti?.. Irene, ritiratevi.

Ire. (timida) Signor..

Lis. (con sussiego) Siate tranquilla, Principessa,
Risponderò per voi. Questo Re illustre,
A cui mi prostro, e ch'io venero, e temo,
Non vorrà mai, che voi donna non siate,
E ch'uom, Lisia, non sia: Sire, io son quello,
Che resse fedelmente in queste mura,
Tutti i sudditi vostri. Usai rigore,
E giustizia, e clemenza, ed equitade,
Per onor vostro. La barbarie stolta,
A'sguardi miei, d'un Diadema il raggio
Di schifa nebbia offusca. Io nacqui grande
Quì nell'Assiria, e ben è a voi palese,
Tom. XI.

Nè mi vanto perciò. Deh non v'offenda
Libero favellar. Teneri affetti,
Simpatici, innocenti, i cuori accesero
D'Irene, e mio. Timore avrei di offendervi,
Se a voi, mio Re, d'un misterioso arcano
Velassi il ver più a lungo, e non osassi
Colla stessa mia voce apertamente
Nino pregar. Di indissolubil nodo,
Benedetto dal Ciel, col vostro assenso,
Chiediam, Monarca invitto, essere uniti,
E genuflesso una tal grazia attendo,

Ire. (timorosa da se)

Freme il feroce. Un così bell'ardire, Che premiar si dovria, sarà punito? Nin. (dopo aver guardata Lisia, ed Irene con occhio di furore, costringendosi all'affabilità, e al sorriso) Un Grande dell'Assiria, risplendente

(egli si inginocchia umilmente).

Di tante eroiche azioni, e che nel seno Tanto elevati desideri nutre,

Non s'umilia così. Lisia, ti leva.

(a' cenni affabili di Nino, Lisia si leva. Nino segue con apparente affabilità)

Pria di aderire a tue richieste, io deggio, Tu ben vedi, d'Irene i sentimenti

Udire, e rinvenirli a'tuoi conformi. Che pensa Irene?

Ire. (a parte con giubilo) E sarà ver?.. qual gioja!..
(a Nino)

Nulla, Signor, può rendermi felice

Più dell'assenso vostro, e della destra Di Lisia, a voi fedele, ed a me caro. Nin. siraccondo, e impetuoso)

Vile, c obbliar potesti un solo istante Chi sci, da chi discendi, il sangue altero Della stirpe di Belo? Una scintilla Di bassa, dispregevole lusinga Potè nel seno tuo nascer, che Nino, A così indegne, obbrobriose nozze

Tu scellerato,

Discendesse giammai? (con maggior furore a Lis.)

Temerario vassallo, a tante aspiri? Lis. (con gravità modesta) Sire, prima di Belo, nell'Assiria Furono Re, di Lisia gl'antenati. Delle rivoluzioni della sorte, Non istupire, e non dolersi deve, Lisia, nè Nino. E che? saranno mai I titoli di Re, titoli illustri, Sennonchè per color, che ciecamente Credon, che sieno i titoli, virtudi? Appresi ognor, che i titoli più antichi Sono i più rispettati. Io non mi vanto, Nè vantarmi saprò sin ch'io respiro, Che del titolo d'dom, che ogn'altro avanza D'antichità. Le imprese mie tralascio, Le vigilanze, la mia sè, i sudori, Che per voi sparsi, o Nino.. al nascer mio, E pria che il padre in me vedesse un figlio, I miei vagiti aveano già enunziato

## 180 LA FIGERA DELL'ARIA

Che dell'altrui soccorso avea bisogno. L'esperienza, quindi, e i miei riflessi Chiaro mi palesar, che de'soccorsi Avrei potuto aver dal più meschino Degl'uomini viventi. E per me legge Il creder, che fra gl'uomini il più abbietto, Abbia meco un diritto di soccorsi, Per la fraternità della natura Stabilita fra noi, che in eguaglianza Tutti nascer ci fa, tutti morire. Quai leggi, quai riflessi, quai sistemi Sieno i vostri, Signor, voi lo saprete. Non è già, mio Sovrano, in me una hrama Ambiziosa d'esservi Nipote, Che mi faccia parer d'amare Irene. Certo son ( nè s'inganna, nè s'abbaglia, Chi conosce d'amor la vera face ], Ch'amo in lei la bellezza, la virtude, L'innocenza, un cor tenero, ed amante. Soltanto; e se la nascita sua grande S'oppone all'ardor mio di possederla, Altro difetto in lei non mi dispiace, Che lo splendor, d'opinion fallace, D'una culla dorata, intsal confronto Di poca paglia entro a fiscella umile. Troppo trascorsi.. Chi morir non teme, Se dispera in amor, così favella. Vi supplico, mio Re, per cui la vita Fedele ognor darò, siate clemente Verso due fidi sviscerati amanti

## ATTO SECONDO. 181

Pronti a morir, se voi li disgiungete.

Per il mio franco dir, calmate un'ira,
Che gli attributi d'un Monarca oscura:
Siate pur Re, ma non scordate mai,
Che Lisia, e un Re, più ch'uomini non sono
Nin'(con sferzata calma, e viso ridente)

Che aggiunge Irene a' prieghi d'un amante Si facondo, filosofo, infiammato? Ire. Io non potrei, Signor, che aggiunger prieghi. Nin. [ferocissimo] Cieca, stupida donna, ammutolisci!

(a Lis. con ferocia maggiore)

E tu fellone, dittator pedante Sfacciato, omai compredi, che un Monarca Non ebbe già altro fren nell'ascoltarti, Che il desio di scoprir sino a qual grado E'd'alterigia, e reità capace L'alma, non già d'eroc, che chiudi in seno, Ma di perverso, è traditor Ministro. Di mia clemenza il vero segno scorgi Dal non farti strappare in questo punto Dalle radici quella lingua audace: Noto m'è già, che nell'assenza mia, Con atti umani, affabili, cortesi, Con liberalità del non tuo erario, Con palliate maniere, dimostrando Soavità, giustizia, ed equitade, De' miei sudditi il cor ti cattivasti; E quai coltivi in te della tua nascita Immagini sublimi, or mi dicesti, Temperando l'orgoglio co' morali

Filosofici sensi. I tuoi disegni Son forse, perchè Nino ancor non abbia Discendenti al suo Trono? A qual ipocrita Ho affidati i miei popoli, e il mio scettro! Filosofo impostor; fra i tuoi delitti, Mentr'io la Reggia, il Regno, i miei soggetti T'onoro d'affidar nelle mie imprese, Vanterai forse per virtù, il sedurre Il cor d'una donzella a me Nipote? (alle guardie cruccioso) Olà, guardie, di dure aspre catene Caricate costui; sia strascinato Nella più oscura, e squallida prigione. Aquila baldanzosa a'rai del sole Vola co'sguardi, vederem se Nino Sa tarpar l'ali; e vederem se Lisia Saprà morir filosofo morale.

(Lisia vien disarmato e incatenato)

Ire. (addolorata e supplichevole)
Ah, Nino., per pietà..

Lis.(con sussiego)

Non abbassarti

Irene. Sappi, i sanguinari atroci
Esultan sulle preci, ed un trionfo
Si fan di calpestarle. Il sofferire
Con ilare, è scherzevole costanza
E'sol d'avvilimento, e cruccio amaro
A'nimici del Ciel crudi tiranni.

Nin. (fremente) Verme vil!... (a' soldati)

S'obbedisca ad un Monarca.

#### SCENA III.

mennone, Sgorbio, e i detti.

Ire. Idisperata correndo verso Men.)

Deh tu Signor, cui qui condusse un Nume, Intercedi per Lisia...

Nin.(iracondo)

Il labbro chiudi

Forsennata fanciulla.

(cambiando l'ira in dolcezza, verso Mennone)

Alle mie braccia Vieni, Mennon, di fedeltade csempio, Di probità, e valor; solo sostegno, Nel mezzo a' traditor, del tuo Sovrano. Rifulgere più fanno agl'occhi miei I pregi tuoi, le altrui scelleratezze; Più prezioso, e caro a me ti rendono. Poco feci per te. Seguimi, io voglio Di mie beneficenze, e de' miei tratti Di speziosa amistà, te caricando, Che fremano, e si rodano d'invidia Tutti color della mia grazia indegni. Meco vien, dolce amico. Al mio serraglio, Dove la schiera a' miei piaceri eletta Delle muliebri angeliche bellezze, Alberga per me sol. Dov'occhio d'uomo Non penetra giammai, te prediligo Nelle mie voluttà. Vo' che tu scelga, Tra le rare bellezze, che vedrai

Tutte quelle, che il cor potran rapirti, Che in esse accetti un liberal mio dono Nè quì si fermeranno i doni miei.

(alle guardie con fierezza)

Si seppellisca in un'orrenda carcere Quel fellon ne'suoi ferri.. Irene sia Nelle sue stanze, d'ogni serva priva, Chiusa, e guardata. (volgendosi a Sgor. Poeta)

A te, Sgorbio, commetto

L'esecuzion de'cenni miei. Risponda Il tuo capo di ciò. (a Men. con tenerezza) Mennon, mi segui.

Men. Sire, che avvenne!... L'onorato Lisia...

Nin: (inter. con impazienza)

Non mi parlar di ciò... Lisia onorato;;?

Ponlo in obblio, se il viver non t'incresce

Entro a questo mio cor.

Men. Ma Lisia, Sire,

E' di meriti carco... e se mi amate... Sempre amico mi fu, nè senza pena Posso mirar le sue...

Nin. (sostenuto) Non nominarlo...

Non insister, Mennon... segui chi t'ama..

Se m'ami aborrir dei ciò ch'io aborrisco.

(abbraccia Mennone, che lo segue dopo un inchino con umiltà, volgendosi a Lisia con de'gesti di commiserazione. Parte delle Guardie segue il Re, e parte resta per eseguire gl'ordini. Irene, e Lisia rimangono immersi nel dolore.) Irene, Lisia, Sgorbio, e guardie:

Sgerbio (da se) Il fatidico Dio già mi predisse, Che la Raccolta mia per queste nozze, Come non fatta, rimarrebbe inedita, E che il regalo s'anderebbe in fumo: Oh vane ognor poetiche fatiche! Febo però non mi predisse mai, Che sarei di Poeta, Carceriere, Colla comminatoria della testa. S'ha una gran stima quì di noi Poeti! Lis: (scuotendosi) Infelice Mennon!.. Di questo bruto, Più che gl'odj, i favor son da temersi: La ruota di tua sorte ha per appoggio Un troppo frale, ed ingannevol perno: Io ti compiango. (addolorato) Irene.. amata Irene. Ci vuole il Ciel disgiunti, afflitti, e oppressi. Di me ti scorda, e cerca a te sollievo Per amor mio. La cecità m'indusse A un'imprudenza perigliosa. E' vero, Indegno son di possederti. I mali, Che tu soffri per me, sentir mi fanno L'error, ch'io feci, e non le mie catene, Nè quella morte a cui già son vicino, Ch'avido attendo, poichè in te m'è tolto Tutto il ben, ch'io sperava in sulla terra. Mi detesta mio ben. Contro al consiglio Tuo temerario fui. Ma cieco, ardito,

E imprudente sui sol perchè t'adoro.

Ire. (piangendo) Altri mali non ho che i mali tuoi,

Nè paga son, se pria di te la morte

Non so acquistarmi, e pria di te non spiro.

(rimangono presi per mano immersi nell'afflizione, e nella tenerezza)

Sger. (da se) Che bel punto drammarico è mai questo!

(agl'amanti) Signori miei, non dubitate no,

I vostri amori, e i vostri sentimenti,

I sospiri, e la morte in un Idilio
Saran dalla mia penna celebrati,

E voleran dall'uno all'altro Polo.

Non muore no, chi immortal vita acquista
Dalla penna sublime d'un scrittore.

Ma se quì vi fermate contro agl'ordini,

E se Nino mi fa troncar la testa,

L'estro, e la vena mia son resi vani.

Andate, Signor Lisia; e voi Soldati

Non fate, che la destra d'un Poeta

All'uffizio d'un birro s'avvilisca.

Lis. E' ver. Sgorbio ha ragione... Addio mia vita.

(parte con due guardie)

Ire. (disperata in atto di seguitarlo)

Fermati... un solo istante...

Sgor. (prendendola per un braccio) Principessa,

Questo non è momento da duetto,

Nè da far aspettar le guardie un'ora,

E sino che due amanti si sien dato

Il loro addio, che non finisce mai.

Troppo tetra saria per me la musica.

Entrate, entrate nelle vostre stanze.

(impetuosa per seguir Lisia)

Lasciami ... io vo seguirlo ...

Sgor.

(affaccendato trattenendola)

Oh Muse... oh Muse...

Soccorretemi voi... (guarda dentre, e spaventato)

Nino ritorna....

Sarà per me un patibolo il Parnaso?...

talle Guardie disperato)/

Datemi ajuto voi Guardie poltrone.

(le Guardie si avvicinano ad Irene)

Ire. Misera Irene... Al mio destino io cedo.

(entra sospinta da Sgorbio, e seguita dalle Guardie)

Sgor. (affannato dietro le guardie)

Non vi partite, e siate sentinelle. (da se) A far trenta Poemi, è men fatica, Che imprigionare una Signora amante. (si rasciuga il sudore del viso)

#### SCENA V.

Nino, Mennone, Guardie, e Sgorbio.

Sgor. (da se) Cerchiam d'avere qualche pensioncella (a Nine con sommessione)

Gran Re gli ordini vostri a gran sudore, Furo da me eseguiti. Lisja, Irene....

Nin. (con sdegnoso disprezzo) Levati seccator.

(alle guardie) Cacciatel via.

Sgor. (da se tremante) Son pensionato. Ho avuta la patente.

(entra frettoloso)

#### SCENA VI.

Nino, Mennone, e Guardie.

Mennone si mostrerà astratto, e impaziente.

Nin. (a Men.) Che!.. potesti mirar con tal freddezza; E la rapidità di pochi istanti, E con tal distrazione, e indifferenza Così rare bellezze, e disprezzarle Co'schivi, e impazienti sguardi tuoi? Ne' muliebri tesori preziosi, Scelti alle voluttà del tuo Monarca Nessun oggetto il cor ti punse? Cira Non è una stella? La brillante Flora Non ti rapì? La giovial Fenice Co'ridenti suoi sguardi non ti scosse? La modestia di Pirra? Il bell'orgoglio Di Sirena, ed i vezzi di cent'altre, Non destarono in te brame, e scintille D'un'elettrica forza, e d'attrazione?

(da se invasato, ed astratto) Men.

Semiramide mia, deh non dolerti D'una tardanza involontaria!)

Nin.

**P**Temi

D'offender forse il tno Sovran scegliendo, Se cade, a sorte, il tuo genio, e la scelta Sulle donne, fra tante, a lui più care? Sì, quegl'occhi inquieti, i tuoi sospiri, Che cerchi d'occultar, chiaro mi fanno

Che questo è il dubbio tuo, ma tu mi offendi.

Spogliati di timor. S'io non sapessi

Sagrificar per te ciò che m'è caro,

Espresso non avrei d'esserti amico.

Dell'amor mio vuoi segno più efficace?

Sappi, ch'oltre alle vaghe, e belle schiave

Che pretendo donarti, Irene stessa,

Ch'è del mio sangue, Sposa ti destino.

Saresti mai di marmo, ed insensibile

A un sesso, ch'è delizia de' mortali?

Men. (acceso, e in entusiasmo) Insensibil,

Signor.. io!... Perdonate.

La sensibilitade anzi mi sforza

A comparire uom sconoscente a'doni
Che liberal volete farmi, e ch' io
So di non meritar, ma che rifiuto.

Nin. (dopo averlo osservato, scherzevole)

Tu vaneggi Mennon!

men. (sempre acceso, invasato, e con astrazione, e velmenza) No non vaneggio.

A tanti segni vostri di clemenza,
Che tanto mi son cari, e sì m'onorano,
Ben sarei traditor, se vi celassi
I sentimenti mio cor, legato
Da dolce, indisolubile catena.
D'alto lignaggio, anzi divino, è Irene...
Son vezzose, e bellissime le schiave,
Che m'esibite, ma Mennone è fido...
Per mirabil destin, Mennon possiede,
Quanto al sesso delizia de' mortali...

(Il dirò pur) più del Monarca Assiro.

Nin. (sorpreso, indi con modo amichevole)

Tu mi sorprendi!... E' ver?... del tuo Monarca Sei più felice in ciò?... Giubbilo... il credi, Mi desti in sen... Segui.

Men. (sempre invasato, e fuori di re) Sì più felice.

Sotto un alpestre monte... in una grotta,
Chiuso ed innaccessibile sepolcro,
D'ispide pelli ricoperto.. scalzo..
Nodrito non so come... ho rinvenuto,
Di spirto, di beltà, di leggiadria;
Di complicato grazioso istinto,
Un complesso celeste... (con estremo entusiasmo)

Occhio mortale

Giammai non vide più fulgenti stelle
Delle pupille sue.. Più belle chiome
Non ha l'Aurora... Più rosate guancie...
Più belle labbra di cinabro sparee...
Più bel seno di gigli, e taglia snella,
Diana.. Dejopea.. Venere stessa
Vantar non ponno!.. (fuori di se)

Oh prodigioso oggetto,

Che infiammasti il mio cor, dove ti lascio?

Nin. Mennon, dicesti assai!.. Pittor felice..

Ma troppo incauto.. non de nger mai Sì vivamente, e con fervor sì acceso D'una donna a te cara, i tratti, i vezzi, L'inaudita bellezza, ad un Monarca. Tu donque, una bellezza che sorpassa Ogni bellezza dal tuo Re possessa,

## ATTO SECONDO. 191

Vanti, e possiedi? E dove tieni occulta Questa terrena Dea, che il cor t'annoda?

Men. (a parte sbigottito)

Errai.. Misero me!.. Ne'miei trasporti!.. Che farò?... che dirò?..

Nin. Via, ti raccogli,

Vago pittor; mi narra; dove alberga L'original, che coloristi or ora, Fra tante maraviglie rinvenuto,

Che le mie donne di bellezza avanza?

Men. (confuso) Sire .. scherzai ...

Nin. (sostenuto) Col tuo Sovrano scherzi!..

Rispondi... Questo sol, dove si cela?
Ne'reconditi miei chiusi ricinti
Feci mirare a te ciò ch'uom non vide...
Offersi a te ciò che a mortal non s'offre
Con dovizia, e svelata alma cortese,
E tu mi negherai sino l'asilo

Che una sol donna a te soggetta alberga?

Men. (a parte smanioso, e dolente)

Mennon... da te medesmo ti tradisti!...

Ti perdo Semiramide mia vita!..)

Signor, quel mostro, che a me parve donna,

E bellissima donna, ne' palagi,

Che, non è molto, la grandezza vostra

Si compiacque donarmi, io posi in serbo:

Nin. Basti così. Pretendo di vederla...

D'esaminar se men di te felice!, Nelle sue donne, è Nino. Non sturbarla.. Non rimoverla dei dal suo tranquillo

Delizioso soggiorno. Io saprò bene Rinvenirla, vederla.

Men. (a parte disperato) Ah t'ho perduta Per fralezza di cuore, anima mia!..)

(a Nin. imbrogliate) D'un sì grande, magnanimo Sovrano...

Un oggette sì vil non merta i sguardi..

Ben sapete, Signor, che agl'occhi miei
Può bel parer, ciò che alla vista altrui
Mediocre, e dispregevol può mostrarsi...

Non è bel ciò ch'è bel, ma eiò che piace.
Un prevenuto cor.. Le simpatie...

Ingahnati i miei sensi...

Nin. (altero) Ebben, vedrollo,

E sollecitamente vuo'vederlo:
Offenderesti, ingrato, un Re tuo amico
Co'stolti impulsi di gelosa rabbia?
Que'mendicati, e mutilati sensi,
Co'miei favor sinceri, e non comuni,
Discordano, Mennone. E' ben dovere,
Che veda il tuo Sovrano, chi t'indusse,
Per sino, a rifiutar le Principesse

Del regio sangue suo. (in atto di partire, e rivolgendosi)

Se tenterai

D'occultarmi colei, che dipignesti, Credi, che Nino può cambiar le grazie In fulmini di sdegno sul tuo capo.

(parte austero colle Guardie)

## ATTO SECONDO. 193

### SCENA VII.

Mennone solo agitato, e disperato.

Scoppiano già i tuoi fulmini imminenti. Lisia.. misero Lisia... mi sei nunzio... Forsennato Mennon... che mai facesti... Possibile non è, che lo splendore Della mia Semiramide, che m'arse, Non abbagli la vista, e non costringa I violenti sensi del tiranno.... Sua la vorrà... Chi opporsi ad una forza Può... che può tutto!.. Sì mi sei rapita.: E strappato m'è il cor!.. (pausa) Ma, non potrei Celarla, e sotto a'suoi panni selvaggi Presentare altra donna?.. Ah come!... come!... Se i villici... i soldati testimoni Avversi mi saran sulle ricerche D'un Re seroce, che tremar sa ognuno?.. Sconsigliato Mennon!.. Che dirà mai Dell'incautela mia, la Dea, che adoro, E che tanto è di me vinta, ed accesa, Tenera, desiosa, ed in trasporto Ch'esposta l'abbia ad un fatal periglio D'esser rapita da invincibil forza, Dal sen d'un amator, ch'ella idolatra? (pausa) Ma di che temo alfin?... Da lei dipende La resistenza, e il voler esser mia. Gratitudine avrà, che il suo Mennone Da un orrido sepolero, in cui dovea Tom. XI.

Terminare i suoi giorni, l'abbia tratta, E da miseria, alle delizie, e agli agi. Per esserle fedel, vezzose schiave Or ora rifiutai... La mia costanza In amore per lei, le Principesse Nipoti a Nino rifiutar mi fece... Lo sviscerato amor, che per me l'arde... I giuramenti suoi d'esser mia sposa... Non la ingiuriar, Mennon, co'dubbi tuoi: Mi predilige Nino, e potrà darsi, Che, per rapirmi un ben, che nulla accresce Di sua grandezza, e ch'è l'anima mia, Con me, sostenitor de'suoi trionfi Di sangue a prezzo, alfin non sia tiranno. Parmi vederla impaziente.. inquieta.. Della mia assenza lamentarsi, e piangere ... Rapido corro a prevenirla, ond' ella Di robustezza s'armi, e ammorzi, e tronchi Le violenze, e le nascenti fiamme. (entra veloce)

## SCENA VIII.

Apresi la decorazione a'palagi, e a'giardini di delizia donati da Nino a Mennone.

ciatto, Pastori, Pastorelle, e soldati.

Vedrannosi nel fondo al dietro, di passaggio, varj Pistori, e soldati, tutti con una rastorella presa al lor braccio, leggiadramente adorna di fiori, nastri, ecappellino. Gl'uni si incontreranno negl'altri, si faranno 'de' baciamani. Saranno tutti immersi nelle affettazioni dell'amore, e nelle tenerezze nel loro passaggio, sempre ne'limiti dell'onestà. Le loro pantomimiche azioni imitino in caricatura, ciò che si vede a' tempi nostri per le vie tra i serventi, e le servite. Ciatto starà osservandoli appoggiato ad un bastone al dinanzi del Teatro.

Ciat. (da se) Bravi!.. Le cose qui vanno a pennello.

Io non conosco più questo villaggio ... Tutti i discorsi son d'amor ... d'amore .. E poi d'amor, nè si ragiona d'altro. Nino vuol le campagne lavorate.. E' servito a puntino.. Se le biade Mancheranno. averà popolazione. Quel maledetto mostro ingentilito. Che ci lasciò Mennon per conto suo, Comanda in queste ville, e vuol che tutti Sieno immersi in amori, ed in scamossie. Tra pochi giorni saremo ridotti Una popolazione teatrale. Mennon ha ritrovato un capodopera. Tra questa Semiramide, e quel Floro, La casa mia non è più casa mia. Non ho più moglie, e s'ella era una bestia, Ora è una bestia da quaranta bestie. Quando anderanno via queste milizie? Vien detto, che si mandi spedizione Di truppe contro Osiatte Re de' Battri. Prego il Ciel, che sia vero. Partiranno. Io non lodo la guerra, ma è ben meglio

La guerra a casa d'altri, che la guerra Nella mia casa alla mensa, e alla moglie. Dove diavolo è andata ad intanarsi La signora Nerina... mia metà? Sarà col Signor Floro a prender fresco. Se non creppo di rabbia fo un miracolo. Costui preso ha quartiere in casa mia, E mostra una patente tanto fatta Di facoltà. Comanda, e s'io m'oppongo, Sono legnate da patente. (guarda in lontano) Eccoli. La indovinai.. Non so se la patente Si estenda sull'alloggio, e sulla moglie Del padrone di casa.. Non so leggere. Quì convien darsi spirito.. Coraggio Poltronzone ... precipita, o rimedia... Quella spadaccia lunga è il mio delirio.

## S C E N A IX.

Nerina con cappellino, carica di fiori, servita da Rlora, e Ciatto.

Flor. (a Nerina, senza osservare Ciatto)

Vi siete divertita?

Ner. (come Floro) Assai!.. assai!..

Mi son passate l'ore come un fulmine.
Benedetro l'avere un uomo al fianco,
Buon amico, che intenda, che risponda,
Che ragioni, che appaghi, che istruisca
Una povera donna condannata

A viver con un gosso di marito.

Ciat. (da se) Sta a veder, che la mia sarà fortuna.

Flor. (come sopra) Se la conosco! So veder benissimo.

Che voi siete animata, e penetrante,

E che Ciatto è un asino legittimo, Ed un martirio d'una vostra pari;

Ma i Mariti son poi sempre Mariti,

Convier lasciarli dire, e sorpassare. Già il costume ha levati i pregiudizi,

E la sacrificata con un orso,

Può trovare un compenso in qualche genio,

Che la ricrei dalle sofferte noje.

Ner. Voi dite ben, ma presto partirete,

E la padrona nostra protettrice Non starà sempre in queste ville; ed eccomi

Sacrificata ancora con quel stolido,

Affatto spoglio di senso comune,

Che vorrà vendicarsi alle mie spalle De'calci, e delle vostre bastonate.

Flor. Lascierò qualche mio procuratore

Con ampla facoltà di bastonare,

Sin ch'egli lascia la natura d'asino.

Ciat. (alto) Grazie, padfoni miei, di questo titolo.

scollerico J Corpo di Satanasso!...

rlor. (sguaina la spada per metà come per vedere se è pronta, e la rimette, indi con trasporto amorevole)

Oh mio Ciatto!

Stai ben?.. ti senti bene?.. (abbracciandolo, e baciandolo) Caro!.. caro...

N 3

(a parte, timido) Cist.

Caro.. e prova il spadon s'è obbediente!

Non posso superare il predominio,

Che ha costui sopra a me! (con viso allegro sfor-Sto ben ... Sto bene.. Zatamente)

Flor. Bravo, me ne consolo. Quando vedo

In perfetta salute il mio Ciatto,

Io sono contentissimo . (affettuoso a Ner.) Oh Nerina, Vado a dare un'occhiata alle mie truppe.

Vi lascio, bella coppia, ed invidiabile.

Ciatto, falle buona compagnia.

(4 Nor.) Circa alla cena... già si siamo intesi.

Ifa nuovamente il lazzo della spada)

Ner. (a Flor.) Siete discreto. Sarà fatto tutto. Flor, Addio, Nerina .. Addio Ciatto amabile.

(parte sempre facendo il lazzo della spada, e guardando Ciatto con viso burbero)

## SCENA X.

Ciatto, e Nerina.

(da se arrabbiate) Ciat.

Briccone .. prepotente .. mascalzone ... (a Ner. impetuosa) Dove fosti sin ora, spiritata?

Ner, (sostenuta J A sollevar lo spirito.

Ciat. (con maggior impeto) E la carne.

> Sin ch'io non lascio la natura d'asino, Ti darò tante nespole sul capo,

Che ti farò di natura di pecora.

## ATTO SECONDO. 199

Ner. (più sostenuta) Ciatto.. abbi giudizio..
Ciat. (più cruccioso) Abbilo su.,

I nostri figli.. cioè i figli tuoi,
Abbandonati, sono là che piangono.
Nell'orto non v'è più, che ortica, e malva.

Le spazzature in casa son tant'alte,

E tu fai la galante col servente Per i boschetti, e l'ombre solitarie

A procurar de'titoli al marito?

Ner. (con altera sprezzatura)

Che pensi tu, ch'io voglia morir tisica?

Ciat. (più collerice) Morirem dalla fame tutti quanti

Di questo passo. I figli diverranno

Poltroni, e ladri; e le ragazze frasche,

E... tu m'intendi. Quel birbante in casa

Mi rovina l'onore, e le sostanze, Ordina pranzi, e cene da diluvio,

E tu aderisci, e lo chiami discreto?

Ner. (ridendogli in faccia)

Perchè tormenti me? Parla con lui.

Ciat. (con dispetto) Io non parlo con lui perche ho paura,

M'intendi? ma con te, sono il padrone.

Son io Marito, o sono un uem di paglia?

Va via, va a pettinare i figli tuoi,

E a custodirli, e a dare un buon esempio.

(assalendola con furore, e strappandole il cappellino, e i fiori gettandoli a terra)

E questi fiori, e questi cappellini,

Che sono ciurmerie da sgualdrinelle,

Vadano col lor diavol che gli porti,

## EL FLETA DELL'ARIA

I wan to a Fanc. A quanti sono, The main passe francia de provid. An grandi: Fanc. Fanc. successo.

En Flore, Flore.

Some and statem participals.

Some or i transment participals.

I man more amount a me mache.

The sum manual of sive Final Experience in the sum of t

Lie manne il questi destinate.

ina i bessene per dell')

#### SIES. II

demonstration de la faction de

AM MARKETHE FRANKL

En un der vilam de dres ?

La Famer a mid. e regour a made.

San. A ma dinna?... a ma donna? d'écolomodo!

Che fa Nerina?

Nor.

Fr. one quel hestale

E gelono di me come una firia.

Son. Gelono!... Che vuol dir?

Nor.

Vuol dir, Signora,

Cr'eg'i teme ch'io ami, più di iri.

Floro Tenente.

Sem. Questo è naturale.

Floro è soldato civile, e bell'uomon Ciatto è un villanzon rugineo, e brutto....

Va va, Nerina, bada a divertirti, Lascia il pensiero a me con quel bifolco:

Ner. Per carità fattegli far giudizio.

Egli ha un certo pensare stravagante De'secoli ignoranti addormentati...

E nol posso guarir dalla goffaggine:

(bacian. la mano a Sem.) Mi raccomando, cara Semiramide-Sem. (con galanteria maliziosa)

Tu mi baci la man!.. ti raccomandi! ...

E se ti rubo Floro, che dirai?

Ner. Eh voi avete meglio capitali;

Mi fido, non vi temo no furbetta. (entra)
Ciat. (da se sdeg.) Bei complimenti in faccia ad un Marito!

## S C E N A, XII

Semiramide, e Ciatto.

Sem. E così, signor burbero collerico,
Che ti fece Nerina?

Ciat. (dispettoso) Fa all'amore

Con Floro chiaramente, non v'è equivoco.

Sem. Ah tu sei deputato a bastonare

Chi fa all'amor? Stai fresco! La tua carica

E' carica abusiva, e vo'abolirla.

Il far l'amor non merita castighi.

Ciat. (con calore) Una moglie, che fa l'amor con altri, Fuori del suo marito, si bastona, E Nerina è mia moglie, m'intendete?

Sem. Perchè è tua moglie!.. Ma il titol di Moglie E' il suon d'una parola semplicissimo.

Ciat. (con stupore collerico)

Siete ignorante, o pur fingete d'esserla?
La donna maritata deve solo
Amare il suo Marito, e dal momento,
Che si marita, nón è più padrona
Della sua libertà, Fa giuramento
D'esser fedele, e di non far la matta
Con chi si sia. Nerina m'ha giurate
Solennemente tutte queste cose

Sul punto di sposarmi, avete inteso?
Sem. Ma perchè sarà stata innamorata

In quel punto di te. (scherzevole) Sentimi, Ciatto:
A questo mondo tutto è terminabile,
Tutto muore, e rinasce. I sentimenti
Nostri han la sorte stessa, e non possiamo
Esser malevadori, che resistano.
Nerina, per esempio, vide te,
S'è innamorata, il cervello era caldo,
E ti giurò costanza, e fedeltà.
Volevi tu, che si cavasse gli occhi,
E li mettesse in tasca, e riponesse
Gli occhi al lor luogo sol per guardar te?
Che spropositi! Son cose ridicole,

Ha veduto poi Floro con quegli occhi;

Le son nati de'nuovi sentimenti.

Mon dubitare no, vedrà degl'altri
Con quegl'occhi medesmi, e nasceranno
De'nnovi sentimenti nel suo cuore.
Convien morir per non andar soggetti
A questa inevitabile vicenda.
Tu incollerisci per queste freddure?
E va vialche sei matto la mia gioja.

Ciat. (in furore) Oh cospetto!.. Signora, questa scuola Rovescia tutto ciò che han stabilito L'esperienza, le Leggi, i Sovrani, I Sacerdoti, tutto il Mondo, e il Cielo. Io risponder non so, sennonchè voi, Con queste dicerie di nuova lega, Tutte le teste avete rovinate In poco tempo, in questi luoghi, e che Non v'è Marito, ch'abbia più Consorte, Nè figli ch'abbian più Padre, nè Madre, Nè più Padrone ch'abbia servitore. Nessun conosce più regola, o freno. Son tutti matti, e credonsi filosofi. Son gl'amori shrigliati, e le lascivie, E il frascheggiar, le prime occupazioni. Per comparir leggiadre a'loro amanti, Le ragazze ci rubano le biade Per comprar veli, e nastri alla Città. I ragazzoni sono ladri anch' essi Per fare i generosi, e gli attillati. Tutto è scioperatezza, amori, e inganni. Presto ritroveremo per i campi De' bambinelli nati, e non avranno

\*Chi gli raccolga, e il lor padre legittimo: Le economie son rotte, e le misure.

Tutti i cervelli sono nelle nuvole,

E il guazzabuglio è reso insopportabile:

Sem. (sorridente, e con somma calma)

Tutto giova al commercio, caro Ciatto.

Ciat. (sempre collerico, e impetuoso)

Al commercio!... Al commercio lo so troppo.

In casa mia non voglio commercianti:

Se Nerina farà la mercantessa

Con altri, che con me, l'accopperò.
m. (accostandosi a Ciatto scherzevole, pigliandole

per una mano, e guardandolo con tenerezza)

Eppur mi piaci assai così collerico...

Ciat. (con calma, e qualche commozione senza guardarla; Eh... non sono figura da piacere...

Sem. (tenera) Ingenuamente... Ciatto.. hai nelle ciglia...

Un non so che di dolce brusco..

Ciat. (più commosso) Come!

Mi disprezzaste pure con Nerina ...

Sem. (più tenera) Per non darle sospetto.. Sei ben semplice! Saprai, che chi disprezza vuol comprare...

(ancor più commoss)

Cist. Signora.. voi scherzate... Non son degno..

m. (con impazienza affettuosa)

Eh lascia, lascia queste ceremonie....

Siam tutti fatti d'una stessa pasta...

Ti giuro... (stringendogli la mano, appressandosela al seno, guardando qua, e là, mostrando rossore, e con tutto il coshettismo) Mi vergogno a palesarlo... Sei un uomo d'onore... e vero Ciatto... Secreto...

Ciat. (da se commosso ancor più)

Che demonio è questa femmina!..

Mi cascano i sudori dalla fronte!..

Sem. (languida) Crudel!.. Non mi rispondi?..

ciat. (commosso, e soffiando) Eh.. son secreto.

Seun. (con maggior cochettismo)

Ciat. Ciatro!.. E hai cor di non intendermi?

V'intendo io .. ma .. oh Ciel!...

Sem. (came sopra) Che ma?.. che ma?..

Tiranno! tu mi vedi in questo stato ...,

E potrai non amarmi?.. sconoscente!...

(ella finge di piangere)

Ciat. (a parte fuore di se) Non posso più..

(con trasporto) Sì., v'amo., v'idolatro...

(egli vuol baciarle una mano.)

Sem. (ritirando la mano con furore, e dandogli uno schiaffa sonoro)

Alto là.. Villanaccio.. ipocritone!...

E correggi la moglie per gl'amori?

Ciat. i da se, sorpreso con una mano alla guancia percossa)

Maledetta!..cospetto!..son balordo.(collerico a Sem.)

Describing many shorts and Flore

Posso dirvi però, che se quel Floro

Ha, per sedur Nerina, poste in opra

Le vostre belle trame, è una gran forca;

E che per conseguenza, anche voi siete:

Sem. (interrompendolo con furore) Levamiti dinanzi:

Ciat. (pauroso) Vado, vado. (fugge)

#### S C E N A XIII.

Semiramide sola.

i con leggiadria, Mi diverto con questa umanità, Che trovo molto sciocca i Vorrei pure Aver da sollevarmi, e alfin m'annojo.. Trovo in tutti gli oggetti un vuoto.. un vuoto.. Credeva il mondo assai più dilettevole., Tra' Pastorelli, Silvio ... quel Corillo .. Tra i Soldati quel Crate... quel Fozione... Son giovani ben fatti... mi piacevano.. Ma appena.. appena.. Oh come sono scempi! M'annojan; mi fan nausèa.. gl'abborrisco ... Vorrei scordar d'averli conosciuti... (guardando intorno se stessa) Questi miei panni... è vero.. han del leggiadro... Ma son triviali.. non sono per me.. Parmi che m'avviliscano.. mi sento Nel seno un non so che di pompa, e fasto... (dispettosa) Me li lacererei proprio d'intorno... (esamina le fabbriche) Questi edifizi .. son molto meschini. Se gli avessi a far io!... No, no, i mortali Non hanno idee magnifiche.. Sperava Di veder più.. Nella mia grotta chiusa, Coll'immaginazion, che vola, e crea, M'ideava di più.. La voce occulta Della maestra mia più mi promise... O la mia mente è vasta, o la mia vista Non scorge il bel delle terrene cose.

Forse Mennone più possiede, e forse
Dominerò maggiori oggetti... Ei tarda!..
Sarebbe incuria?.. (ella si accende) Questa negligenza
M' offende alfine .. Ingrato!.. Ah se sapessi,
Che il cor d'una mia pari di te solo
E' sin ora occupato, non avresti
L'audacia d'irritarlo.. (guarda dentro) Eccolo, ei viene.
(incontrandolo, e con orgoglio)
Mennon.. Mennon!... perchè in amor sì lento?

## S C E N A XIV.

Mennone, e Semiramide:

Men. (uscendo frettoloso, è agitato) Semiramide...
(dopo averla contemplata alquanto con sorpresa, da se )

Oh quanto in quelle vesti

Più rifulge. più accresce il mio periglio!..

(a Sem. rapidamente) Affrettati, mio ben, di questi arredi

Ti spoglia; le tue prime ispide pelli

Coprano le tue membra; quanto puoi

Ti diforma, e scomponi.

Sem. (sorpresa). Sei tu folle!..

To pur più ricche spoglie promettesti, E più degne di me... Sì, ta vaneggi... Mennone, a questo modo incontri, e accogli L'idolo tuo?

Men. (sempre agitato) Tu non sai tutto, o cara... Dimmi, m'ami da ver?

Sem. Dubiti ancora? ....

(fiera) Meriteresti ....

Men. No .... viscere mie.

Non isslegnarti... Sappi, non è molto

Descrissical/Re le tue bellezze... Incanto!...

Pordone e un antesiere ches d'amana.

Perdona a un entusiasta ebro d'amore... Ed egli vuol vederti.. In breve istante

Ei giugnerà. Come può aver difesa

Il suo misero cor da vezzi tuoi?...

sem. (erigendosi, e spirando compiacenza)

Il Re!.. mi narra.. segui, segui... Il Re! Questo Re, chi sarà?

Men. (con sorpre:a, e dolore) Ne ti rattristi!..

E ti compiaci!.. ed ami il tuo Mennone?

(con enfasi) E' Nino il Re dominator, Sovrano
Delle Città, delle Provincie tutte.

Del vasto Egitto, a cui tutti siam servi;

Dalla cui man dipendè e la fortuna, E la vita, e la morte, e la miseria

Di tutti noi. L'opporsi a lui sarebbe

Mortale irremissibile delitto.

Sem. (in rapimento) Beato il possessor di tal grandezzal.

(con estrema curiosità).

E credi, che un tal uom possa invaghirsi De'vezzi miei?.. Mennon, di tu da vero, 'Ch'ei brama di vedermi?

Men. (addoloratissimo) Me infelice..

Sconoscente.. volubile... crudelè...

Io, per te, in questo punto al Re medesmo
Rifiutai belle Schiave.. Principesse:..

Sem. (con fierezza, interrompendolo)

Non ventarti, Mennon...

Men. (son disperazione) Son disperato...
(verso al Ciclo) Io t'offesi, Minerva e miso in faccia
Tutto l'orrore della mia sciagura.

(teli piange amaramente)

Sem, stenerissima, pigliandele per una mane)
Non t'assiigger, mio ben...

Questo tuo pianto,

Di cui son io eagion, più m'innamora.

Men. (affannoso da se) Qual diabolico, e angelico mescuglio!.:

(a Sem. in trasporto d'amere;

Spirto di questo spirto... vita mia...

Sì, il Re ti vedrà in breve.. e s'ei ti brama,

Dimmi resisterai nel primo amore?

Mi sarai in costante?..

Sem. (esaminandolo, dopa una pausa) Sì, Mennone... Sei bell'nomo., leggiadro., assai mi piaci.. Nessun ti svellerà da questo core.

Men. (consarpresa) Sol per questa ragion!...Nè mi amerai
Per sentimento di riconoscenza...
Pel giuramento, che facesti a'Numi
D'esser mia Donna?.. Per delicatezza
D'anima pura, che i rimorsi aborre
Di mancanza di fè, d'amor, d'onore?

Sem. (infastidita, e sprezzante)

Eh tronca, tronca questo tuo linguaggio,
Ch'è un gergone per me nojoso, e oscuro.
Dominio immenso, e voluttà soave
Sono i miei dittatori, e le mie guide:
T'amo perchè mi piaci, e non potranno
Tom. XI.

Tutti i Pianeti far, ch'io non gioisca, Coll'intenso amor mio, di tua bellezza. Ben ti dico però, che se molesto Mi diverrà il tuo amor... se le tue smanie Scemeran robustezza in te, e vigore... Dimagreranno, e impallidir faranno Quelle guancie tosate, e i tuoi begl'occhi Meno vivaci, e nubilosi; allora... Non lagnarti di me... m'odi, non voglio Amanti cagionevoli, e infermicci.

Men.(angoscioso)Perquale oggetto..oh Ciel!..d'amordelito!

(appassionato prendendola per una mano)

Semiramide! ...

Sem. faffettuosissima) Amico!..

Men. (come sopra) Quanto t'amo!..

Sem. (come sopra) Quanto t'adoro !..

Men. (come sopra) Di .. sarai tu mia?..

Sem. (come sopra) Sarò tua sì, Mennon, lascia i timori. Quì udirassi una marcia armoniosa di strumenti ben concertati, al cui suono, Semiramide grado, grado si staccherà da Mannone, e si erigerà maestosa in una specie di rapimento. Mennone dimostrerà agitazione estrema osservandola. Dopo il primo periodo della marcia.

men. (agitatissimo, e tenero)

Questi è il Re, che qui giugne!.. Semiramide!.. Sem. (in rapimento, e sdegnosa)

Non disturbarmi.. I sensi mici gioiscono!.. Avida sono di veder chi gingne
Tra sì dolce armonia.. Lui venturoso!

Men.(disper.,dase) Sventurato amor mio!.. perduto io sono.

#### ATTO SECONDO. 21

tegli si mostra imbrogliato, e cerca di celare al possibile a Nino, colla sua persona, Semiramide.) (si replicala marcia. Mennone rimane estremamente agitato)

# S C E N A XV.

Nino, Sgorbio, Grandi del Regno, Soldati, banda di suonatori, Semiramide, e Mennone.

Nino uscirà in tutta la sua pompa, e tutto il suo regio splendore. S'empierà la scena del suo magnifico treno, e accompagnamento.

Nin. (sostenuto a Men.)

Mennon, mi dì, perchè dalla mia Reggia
Rapido t'involasti, e a questa parte..

(guarda Sem. con un atto di sorpresa) è quella?..

(a parte) Ah disse il ver 1. Chi vide in Cielo

Stella così vivace!.. e chi tra noi

Possiede un tal prodigio di bellezza!..

men. (con calore) Sire... (con un inchino) dopo il mio Re,
questo è l'oggetto,

Che fa dolci miei di. Tronchi sarieno Barbaramente, s'io ne fossi privo.

Nino rimane incantato in Semiramide, dinota intern. commozione, e trasporto. Mennnone è agitato. Semiramide contempla la magnificenza, il seguito della corte, e lo stesso Nino:)

Sem. la parte) Quanta magnificenza!.. Egli mi guarda...

Come brilla il mio cor!.. (erigendosi) Soggiogherotti,

Soggiogatore di Provincie, e Regni.

(guardando Mennone con affetto sempre da se)

Questi è degno d'amor..(guardando Nino, con alterigia)

Di questi è degna '

L'ambizion, che ferve nel mio seno... Tutti sarete miei.. M'assisti ingegno.

men, (da se addolorato)

Rapito è il cor di Nino.. io manco.. io muojo, (basso a Sem. con smania)

Resisti, anima mia, del Re agl'affetti, O mi vedrai moriz.

sem. (alto a Men. con affetto carivato, e guardando sott' occhio Nino per rilevare qual effetto faccia sul di lui euore le svisceratezze ch'ella dimostra a Mennone)

Vivi Mennone,

E respira per me.

Nin. (scuotendosi dal suo rapimento) Mennon... confesso...

Tu più di me possiedi... Ah s'egli è vero
Però, come dicesti, che anteponi
A questa bella giovinetta, e rara,
Il tuo Monarca, ti fia noto ancora,
Che il tuo Monarca è degno d'ottenérla,
Più che tu non lo sei. Sappi.. il confesso,
Preso è il mio cor da tal vorace fiamma,
Ch'estinguer non potrei. (sostenuto)

La chiedo in dono.

sem: (altera a Men.)

Freddo amatore .. e di pospormi ardisti?.. (affettuosa)
Dal mio perdono l'amor mio conosci.

(lo accarezza, e a parte esultante osservando i movimenti di Nino)

# ATTO SECONDO. 213

Arte mi giova a divenir Regina!)

men. (appassionato, basso a Sem.)

Il mio timor di violenze... o cara... Tu mi conforti.. Per pietà ti opponi.

Nin. (affabile a men.) Tu bilanci a rispondermi, e ti scuso. Ben rifletti, Mennone, alla richiesta Che l'amico ti fere.. (grave e minacc.) e che un Sovrano Espresse col suo labbro, e pei rispondi.

Men. (con umiltà nobile) M'è palese, Signore, che alla forza
D'uno a me superior, mal m'opporrei.
Fu mio dovere l'anteporvi a tutti
Gl'oggetti ch'io possiedo, e fui sincero
Nel protestarvi, che i miei giorni han fine
Se quest'oggetto prezioso, e caro,
Mio conforto, mia vita, acquisto mio,
Una barbara mano mi rapisse.

(supplichevele) Per quel sangue, ch'io sparsi tante volte Nelle vostre conquiste, a gloria vostra...

Meco al sepolero, questa eicatrici, che verranno Meco al sepolero, questa amabil donna Non mi togliete. Dalla vostra mano, Senza oppormi, Signor, tra i tanti doni, Che la vostra elemenza mi promise, Supplice, questo sol dono vi chiedo.

Sem. (a parte orgogliosa)

Se il Re discende, è d'ottenermi indegno.

Nin. I (fremente, con affettata ilarità)
E' ver.: molto promisi.. giusto sono,
Nè violenza usar tecò vogl'io.
Questo vago portento di naturà,

## .214 LA FIGLIA DELL'ARIA

Per cui Nino è infiammato, e vinto, e domo.

Decida col suo voto. (affettuoso a Sem.) Giovinetta,

A cui bei lumi ogni mortal si accende;

Tra le sue Favorite il maggior posto

Il re d'Assiria ti promette. Avrai,

Sommesse a'cenni tuoi per mio comando,

Tutte l'altre tue pari, e gemme, ed oro

A tuo volere, e il cor fido di Nino.

Scegli a tuo senno (con disprezzo) o un servo.

(con fasto) od un Monarca.

Sem. (a parte sdegnosa) Favorita!.. Sovrana esser vogl'io.

Men. (appassionato) Semiramide, io già non ti ricordo

Che da una tomba, in cui morir dovevi

Nel bujo eterno, oppressa, e condannata

Da'sacri Numi, il tuo Mennon ti trasse.

Non rinnovellerò quanti rifiuti

Nell'amarti fedel per te fec'io...

Solo i spasmi d'amore, i giuramenti,—

Che d'esser sposa mia facesti al Cielo,

Ti rammento, mio bene; or tu decidi.

Sem. (a parte) Ben son io della voce, che m'istrusse Discepola non degna, e non son donna, Se alla meta a cui miro io non arrivo.

(a Nino con samma sostenutezza)

Nino, le vesti villereccie, umili Sovente copron la virtù; e le spoglie Sotto a cui tu magnifico risplendi, Copron talor spregevole bassezza. Più che non pensi delicata, e grande E' l'alma sotto a questi abbietti panni:

# ATTO SECONDO. 215

(sdegnosa, e sprezz.) Proporte a una mia par non arrossisci Di concubina, tra le molte schiave, Che alla tua voluttade ostie destini, Un posto, al tuo pensier vile, sublime? Superbo!.. E' a Semiramide più caro Il titolo di Sposa d'un vassallo, Che quel di concubina d'un Monarca.

(volgendosi con notabile tenerezza a Mennone, prendendolo per una mano, guardando sempre con arte, enascostamente Nino, per scoprire l'effetto delle sue astuzie)

Mennon, parte soave di me stessa.

Mia delizia in amor.. sulla mia scelta
Non trepidar.. Tu l'onorato nome

Di tua Sposa mi dai.. sarò tua Sposa, (con svisceratezza) E nel tuo grembo languirò d'amore. (sempre guardando sott'occhio Nino)

Men. (abbracciandola con trasporto)

Viscere mie!.. Quanto il mio cor gioisce...

Nin. (da se agitato, e fremente)

Ardo d'amor.. La gelosia m'uccide..)

(frettoloso) Donna, ti ferma.. E mia Sposa sarai,
E salendo sul Trono dell'Assiria
Meco dominerai Moglie, e Regina,
Se a me ti doni. A'Popoli, ed al Cielo
Lo giuro, e in questo punto io son tuo Sposo,
(avvilito, e in atto di preghiera) Non ributtarmi.

(torvo, e fiero a Mennone; Tu, Mennone apprendi, Che se il tuo Re si degna esser rivale D'un vassallo in amore, onor comparte; Ma che un vassallo, al suo Sovran, se ardisce

D'esser rivale, è rep di gran delitto. (con maggiorita) M'odi, e s'hai cor sii poscia mio rivale. Da questo istante d'ogni mio favore Ti spoglio, e d'ogni uffizio; e di que doni Delle delizie mie, che quì ti feci, Ti privo, in punizion della toa audacia. Tatto ciò che possiedi, il fisco regio A' miei tesori unisca; e perchè dessi Ir coll'armata a soggiogare Osiatte De'Battri Re, che temerario niega Di dedicarsi al mio dominio, eleggo Dell'armi General meco all'impresa Il valoroso Astorbio. Tu rimanti Privo della mia grazia, rovesciato Nella plebe minuta, e nella oscura Angosciosa indigenza, e nel ludibrio. S'è avvilito il tuo Re chiedendo un dono,

Tu gliel negasti, ed egli to avvilisce. (volto a'Ministri) Ministri, i cenni miei sieno obbediti. (dut Ministri, dopo un profendo inchino, per due parti diverse entrano esecutori. Nino segue affettuoso verso Sem.)

Adorata fanciulia, or vedi quanto
Possa un Monarca, che t'invita al Trono,
Che la destra di Sposo ora ti porge,
Che t'innalza al dominio dell'Egitto.
Pur sei libera ancora, e se alla sorte
Di miseria, e squallor scegli d'unirti
D'un mendico, bersaglio de' miei sdegni,
Rinunziando un Re Sposo, un diadema,
Non ti costringo, è in tua balla la scelta.

# ATTO SECONDO. 217

1 a parte con ferocia) Varrà la forza infine alle mie brame)

Men. (angoscioro) Misero me!...

Sem. (a parte con nausea) Qual specie di tiranno!.. (contemplando Nino, e il suo corteggio, sempre a parte)
M'attrae la tua grandezza...

(contemplando Mennone sempre da se)

Desio di voluttà .. (risolata da se) Chi impedir puote? Che dell'una, e dell'altra io non gioisca? ...

Men. (a parte agitate, e dolente)

Tituba l'idol mio?.. Ciel mi soccorri!..

Sem. (affettuosa appressandosi a Mennone, e prendendolo per una mano)

Mennon.. m'ami da ver?..

Men. (in trasporto) Cara!. S'io t'amo?..

E nelle mie fatali aspre sciagure,
Qual ben mi resta fuor di que'tesori
Delle soavità, che in te mi serbi?
Una capanna, un antro, e poco pane,
Colla mia Semiramide, saranno
Edifizi superbi, e laute mense.

Ah sì sei grata, generosa, e amante, Mel dicon que pietosi lumi, e scegli Vita meschina in sen di chi t'adora; Dì, non è ver?

Min: (procellose da se) E avvenir ciò potrebbe!

Sem. (semp. tenera a Men.) Ma bilanciasti ben gl'affetti tuoi?...

M'ami tu dunque?..

Men. (in trasporto) E hai cor d'esser dubbiosa, Unico ben, che mi rimane in terra? Sem. (staccandosi da Men. con un sorriro sprezzante)

Folle! gl'affetti tuoi tu bilanciasti? a Nino congrand.)
Signor, co' patti espressi di dominio,
Di regnar vostra Sposa, a voi mi dono.
(clla va verso Nino)

Men. (desolatissimo) Barbara..

sem.(altera, e sprezzante) Taci. S'egli è ver, che m'ami,
Voler non devi, che l'amato oggetto
Vita oscura, e penosa al mondo viva;
E meno esser d'ostacolo alla sorte,
Che sopra un Trono, a un Re Sposa l'innalza.
Scorgi.. scorgi, imbecille, che uno Sposo
Spoglio di ben, nell'indigenza avvolto,
Che ha bel'a moglie, è insidiato ognora,
Infelice bersaglio delle lingue,
E dell'amara satira molesta.

Men. (addoloratissimo) Volubile... crudele... Ah ben previdi... Sem. (sdegnosa) Esci di fanatismo, e da me apprendi, Ch'altro è amor di dominio, non comune A rinvenirsì in terra, e ch'altro è amore Di rapimento natural soave Di boblor momentaneo passeggiero, Che tra' mortali agevole discerno, Per ciò che appresi, e ciò che vidi; e credi, Che la tua Semiramide, gioire Saprà di quanti sono i ben terreni...

(a Nino con fierezza elevata;
E tu, Signor, poichè t'appresti all'armi,
E a domar de'nimici, in me ravvisa
Un bellicoso spirto, che pretende
Al tuo fianco pugnar ne'più tremendi

# ATTO SECONDO. 215

Perigliosi conflitti, essere a parte

De'tuoi trionfi, e delle tue vittorie.

Nin. (abbracciandola con trasporto)

Anima grande, e sola, ecco il tuo Sposo.

Men. (fuori di se) Gemi, Mennon dal tuo delitto oppresso D'aver offeso un Nume.. (a Sem.) Sconoscente.. Scorri pur la tua sorte, ed abbandona, Chi la vita ti diè, chi t'idolatra Nell'orrendo suo vortice di guai. (egli prorom. in pianto)

sem. Frena, frena quel pianto. No, Mennone..

Richiama la ragion, meglio rifletti. Nè disutile a te, nè a me medesma Voler mi devi. L'un di peso all'altro Diverressimo in breve, e l'un dell'altro Annojati, e pentiti. Il pianto asciuga.

Nin. (sieramente) Sì, Sì, quegl'occhi innalza, e quest'istante
Solo, mirala ancor. La tua Regina
Contempla in questa amabil giovinetta,
Prima ch'io l'allontani dal tuo sguardo.
Non dei, da questo punto, più vederla;
E se ardirai di comparirle innanzi
Per rivederla ancor, Nino ti giura,
Di porti in bujo tal, che gli occhi tuoi
Di più mirarla non avran vigore.

Mennone rimarrà sprofondato nel dolore, e nella vergogna con ambe le mani alla faccia. Nino lo guarderà con una siera compiacenza; m. (esultante da se) Giunsi alla meta desiata... yuardando Mennone in atto di commiserarlo) E tu,

Ignorante amator leggiadro, afflitto,

### 220 LA FIGLIA DELL'ARTÀ

Se cancellato dal mio cor ti credi Quanto poco le femmine conosci.

Sgor. (che sarà sempre rimasto co'Cortigiani in dietro da se)
Gran giri fa la ruota della sorte!
S'adori il sol che splende. (avanzandesi profonda:

mente inchinato, e baciando le vesti a sem. con umiltà adulatrire, basso) Mia Signora.

Sem. Chi sei?

Sgor: Figlio d'Apolle:

Sem: Che vuol dire?

Sgor. Sono esimio Poeta in questa Corté.

Sem. Poeta!.. Agli estri miei molto opportuno:

Sgor. (allegro innalgando le mani al Ciclo)

Oh Fortuna! .. oh Fortuna! ..

Ti presi per le chiome.. Qual onore ..

Nin. (abbracciando Sem.)

Vieni al scettro, ed al seggio, é il cor di Nino Ad inondar di gioja, alma celeste Nel riù bal patto di matera alime

Nel più bel patto di natura chiusa: (volto d'Grandi) Non vi sia tra vassalli, tra i mici sudditi,

Tra tutti i Re miel schiavi, chi non venga Ad acclamarla, ed a baciarle il piede.

(volto a Men. con ferocia)

Rimanti nell'abisso di sciagure Che ho fulminate. Ad abusar, che vaglia, Apprendi, d'un Sovran, de' benefici,

A opporti, e a gareggiar seco in amore.

(al suono degli strumenti, Nino preso per mano da Semiramide, Sgorbio e tutto il seguito entreranno con

221

bell'ordine. Sgorbio affetterà d'essere appresso a Semiramide. Questa nell'entrare darà qualche occhiata affettuosa a Nino con arte, e qualche occhiata più tenera a Mennone in occulto. Nino darà qualche occhiata tenera a Semiramide, e qualche occhiata tirannica a mennone. Mennone rimarrà solo abbandonato da tutti, e sempre nella sopraccennata attitudine di profondo Golore, e di vergogna colle mani alla faccia.)

### SCENA XVI.

Ciatto, mennone, indi Floro con due soldati,

Ciat. (piangendo, da se)

Eccolo là .. Chi mai potria non piangere? Non aveva nel mondo altra fortuna, Che quella di servire un buon padrone... Chi sa qual bestia doverò obbedire Tra tante bestie, che servir dobbiamod. (sempre piangendo dirottamente) E' andato a innamorarsi di quel diavolo.. Diavolo sì, quella non è una donna, Tiresia lo dicea; state lontani Da quella grotta.. ed egli.. ecco il castigo. (passando dal pianto al riso ad un tratte) Spero però che il Re deva star fresco Con quella quint'essenza femminina... Oh sta peggio di me, di moglie, assai Questo solo pensiero mi conforta, Perch'egli è un Re proibito. Lo dissi,

Quel cesto suo non m'è piaciuto mai...

Spogliar di tutto quest'uomo di garbo!... Che l'ha salvato in tante gran battaglie!.. Ma.. de'Monarchi non si può dir male. Nessun però quì sente.. Voglio almeno Sfogar con lui la bile sul tiranno...

Avrà piacer, ne mi querelerà .. .

(egli si va avvicinando a Mennone, ch'è appoggiato ad un albero immerso nel suo dolore. Vede Floro ch'esce con due soldati, e spaventato)

Quel maledetto Floro!.. E' il mio delirio! (függe) Flor. (mesta, a men.) Signor..

men. (scuotendosi, e come vaneggiando) Chi sei?

Flor. (sempre mesto) Son Floro, non vedete Men. (come sopra) Ti riconosco sì.. Che vieni a dirmi

lor. (sempre timido, e mesto)

Per ordine supremo chiedo il brando Gioiellato, di cui vi fece dono Un di il Monarca... Consegnarlo devo Al nostro nuovo Generale Astorbio.

Sa il Ciel quanto mi duol..

Men. (con impeto) Non più, ammutisci.

(strappandosi la spada, e gettandola a terra)

Prendi.. Al fianco d'Astorbio, sia quel ferro

Utile al mio tiran, più che vibrato

Da questa man non fu, per chi m'ha reso

Il mortale più misero, e dolente.

Flor. (addolorato) Siate certo, Signor..

Men. (furioso) Vanne, mi lascia

In braccio alle mie furie.

Elor. (a parte) Io lo compiango.

(cutra co' so!dati)

#### SCENA XVII.

mennone, indi Venere colle quattro Grazie.

Men.

(con furente entusiasmo)

Jual terribile abisso mi circonda

Di miseria, e d'orror!.: Temer dovea Da un empio, a prò di cui ben cento volte Posi la vita a rischio, e il sangue sparsi, Un sì barbaro colpo!.. Sì, dovea.. Si, prevederlo. Lisia. Irene., e tanti Ingiustamente oppressi.. (pausa riflessiva, indi con dolore) Senza vitto!.. Senza onor!.. reso scherno delle genti!.. Orribile caduta! . (pausa) Eh, che m'importa Di beni, e gloria.. L'idol mio che adoro.. La Sposa .. il solo ben! .. (pausa) Che ben .. che bene? Io potrò amar sì sconoscente donna, Leggera, ambiziosa, scellerata, Che chi la trasse dalla morte oscura Alla luce del dì.. chi tanta fede .. Tanto amor le serbò.. per boria, e fasto Nella notte più oscura di miseria, Crudelmente scherzevole, abbandona? (con impeto) Esci dal seno mio fatale effigie ... Argomento maggior delle mie pene.. Ah possibil non è., sei troppo impressa Nel centro del mio cor malgrado mio... (pausa, ed entrando in entusiasmo) In questo punto di vederla parmi

Languir di gioja ... abbandonata ... ardente ... Tra le braccia al tiranno .. Oh cruda immagine, Sofferir non ti posso .. (addoloratissimo) Numi eterni V'offesi, è ver .. ma perchè mai mi deste

- Una così sensibil alma ond'io
  Cadessi negli errori, e non potessi
  Poi comportar la folla de' castighi
  Che fulminate?..(disperato).Un empio, ecco divengo...
- furioso) La vita, che mi deste è troppo grave
  Fascio per me.. (traendo un pugn.) Ve la ridono.. L'ossa
  Lasciate almen nel lor nulla quiete.
- (è per ferirsi. Un improvviso lampo, ed un tuono tremendo lo soffermano sorprendendolo. Esce Venere rapidamente colle Gravie, gli strappa il pugnale. mennone spaventato, ed attonito s'incantariverente nella Dea.) Ven. (minasciosa) Che ardisci, anima vil ?... Non fo coraggio,

Fu ebrezza di furor, che a'patimenti Ti trasse della guerra, ed a'perigli.

L'uom coraggioso vero, i colpi soffte Della fortuna intrepido, e costante. Tu interprete ti fai, verme terreno, Sugl'eventi felici, od infelici, Che attorniano i mortali, e che sorgente Han da un voler, che mal voi conoscete E a cui chinar la fronte è sol concesso? A una sorte clevata è necessario

Passar talora per l'angoscia, e il pianto. (con impero) Vannealla Corte, e non temere. Un Nunzio Giugne a invitatti, tu aderisci, e credi, Che per fatti gioir veglia una Dea. (al chiarore d'altro lampo con tuono, Venere entra veloce colle Grazie. Men. rimane incantato.)

S C E N A XVIII.

Sgorbio, e Mennone.

Sgor. (da se) Credea d'aver trovato in Semiramide Fortuna immensa, e segnalati onori.

Ecco l'onor d'un Cigno Aganipeo.

sa Men. dopo un inchino) Signore, Semiramide v'invita

A un colloquio notturno nella reggia Da solo a sola. Vi protesta, e giura, Colla onorata mia voce, che avrete Segni da lei del più efficace amore.

(insuono accademice) Poco pria, che dal grembo di Titone

L'orocrinita lascivetta Aurora
Si porti a gialleggiar nell'oriente,
Cercate modo d'inoltrare il piede
Verso gli appartamenti dell'amante
Senza trepidazioni, e troverete
Nettare, gigli, gelsomini, e rose.
Un probo messagger di ciò vi accerta.

Men. (da se esultante) Fia dunque ver!... Chi dubitar potrebbe Di mia felicità, se de' prodigi,

E se una Dea son guide a'passi miei. (entra veloce) Sgor. (pensieroso) Quest'impiego è rematico.. Nel fondo

D'una prigione è Lisia benemerito...

La Principessa Irene disperata

Sparlò del Zio.. fu incatenata anch'ella..

Venti, a quest'ora, condannati a morte

Senza pietà da Nino.. Questo amante

Tom. XI.

Fulminato, e ridotto dal tiranno

Più indigente di me, ch'è dire assai...

Io cerco certi meriti.. (pansa) Oh in somma,

Non vorrei che l'altezza del Parnaso

Fosse per me un'altezza di mezz'aria...

No, no, voglio spurgarmi col Menarca.



# ATTO TERZO-

NOTTE OSCURA.

La decorazione rappresenta una picciola saletta regia a cui corrispondono gli appartamenti di Semiramide. Vi sia un appoggio per un lume.

#### SCENA PRIMA.

Mennene selo ch'entra tentoni incerto, e timido.

On erro.. questa stanza apre la via,
Che conduce ove alberga il mio tesoro..
Sgorbio così mi disse.. disse ancora
Però, ch'io quì mi fermi, e ch'ei verrebbe..
Nè comparir lo vedo.. Ho sole guide
Le incertezze, i spaventi... L'alba è presso..
Ah non vorrei, che questo invito fosse
Del tiranno una trama, e non contento
Del torrente di mali in cui scagliommi,
Ragionevol pretesto egli cercasse
Di troncarmi la vita.. Che sarebbe?..
Se la mia Semiramide non m'ama..
Se la perdo per sempre... è mia ventura
Perder anche la vita.. Eh ch'io vaneggio...

Ella quì m'invitò.. Pentita è certo
Della incostanza.. e medita.. ed infine
Quì un Nume m'inviò... Quel detto ancora
Rimbombar sento, e il cor mi riconforta,
Che per farmi gioir veglia una Dea.

#### SCENA II.

Sgorbio con un lume, e Mennone. La scena si rischiara. Sgor. (uscendo dagli appartamenti di Semiramide, da se)

Febo novello a illuminar vengh'io

Le arcane cose... Oh misero Poeta!..(posail lume)

Signor Mennone, abbiate la bontà

Di quì fermarvi. La Regina viene..

Voi fortunato!.. (a parte; E per la sua fortuna

Non vo'sciagure. Vado ad espurgarmi.

(dopo un inchino, entra]

Men. La Regina!.. qual nome!.. io raccapriccio!..
Un folgore d'orror misto alla gioja
M'atterrisce, e m'allegra.. Ecco l'infida..
Dea, che quì m'inviasti, mi proteggi.

### SCENA III.

Semiramide, e Mennone:

Semiramide uscirà vestita splendidamente da Regina Amazzone senza i fregi reali.

sem. (con trasporto d'amore)

Mio diletto Mennon, dubbioso ancora Sarai, che Semiramide non t'ami? Men. (contemplandela) Dolce tiranna del mio core.. e devi-Per mio tormento, comparirmi innanzi

Ognor più bella!

sem.(erigendosi, e pavoneggiandosi)Ancor non sono, o caro,
Nel mio vero splendor. Vedrai s'io brillo
Col diadema giojellato in fronte..

Co'fregi in petto in un real corteggio..

Men. laffannoso) Taci, non più.. Persisti dunque ancora Nell'idea di regnar?

sem. (sorpresa) Bella richiesta!..

Men. (impetuoso) Di Nino forse in braccio?..

sem. (infastidita) Eh non tediarmi

Con queste sciocche tue vane ricerche, Tormentator di te stesso, imbecille.

men. sfurente) Come!.. che sento .. Ah che m'invitiadunque?

S'm. A favellar d'amor con chi mi piace.

Che puerilità!.. Tu a che venisti?

A tanta scelleraggine congiunta!

(a Sem.) De' prodigi.. l'amore.. Alfin qui venni Perchè sperai pentita del tuo fallo Di ritrovarti, e in te conversa, ingrata, Tutto sprezzar per chi ti diè la vita.

sem. (fiera) Avrai da rinfacciarmi ogni momento Questo tuo benefizio?.. E ancor non t'odio? Da tal sforzo conosci ch'io son grata.

Mon. (disperato) Celesti.. illuminate questa cieca! (affettuoso) Perdonami, mio ben.. dona a chi t'ama

Le involontarie offese, ed aderisci

Del tuo Mennone a'prieghi, ed a'consigli.

Scordati i diademi.. que'reali

Panni scaglia da te. L'ora è opportuna..

Non tenere a periglio della morte,

Chi protesti d'amare, in questa reggià. Fuggiamo da un ricinto in cui trionfano Crudeltà, sconoscenza, ed ingiustizia Detestate dal Cielo. Al tuo Mennone Unita, in grembo alla virtù, e alla pace, Anche nella indigenza, passeremo L'ore tranquille, e i dì lieti, e felici.

sem. (sprezgante) Che pace? che virtu? che di tranquilli? Vaneggi? .. Si può dar felicitade Fuori dalle ricchezze, dal dominio, Dal grandeggiare in terra?.. e si dà stolto, Che come tu, Mennon, pensi, e favelli? Se la bellezza tua, se i vezzi tuoi Non amassi, a furor ti scaccierei. La finezza in amor, nè conoscesti, Nè giammai ti fia nota. Una selvaggia, Che d'ogni bene di fortuna ignuda Si fa strada al regnar!.. che t'apparecchia Una Regina amante!.. che t'invita Occultamente!.. non iscorgi, folle, Soavità.. delicatezza estrema In questi arcani!.. e non iscorgi, uom cieco, Che la tua Semiramide, maestra Nelle delizie, e ne'soavi affetti, Della scuola d'amor, sa sublimarli? Da vil cibo comune, e grossolano, Al prezioso di pernici, e starne, Non farai differenza?.. (affettuosa) Eh lascia, lascia Le massime volgari, e i pregiudizi Dell'alme goffe, timide, e ignoranti,,

Se ti son cara.. siami grato, e pensa A far lieti i mici giorni, e i giorni tuoi men. (appassionate) Chi fu che in tal liceo dannato, e schifo Di false, e sozze massime t'istrusse, Sfortunata fanciulla!.. Dei superni, Chi di voi mi condanna a un'attrazione D'amoroso delizio per costei, Da cui non so ritrarmi?.. Nume amico, Che m'inviasti ad un mortal periglio, Lusingasti, accendesti, assicurasti, Dà forza alla mia lingua, ond'io riformi Una mente sconvolta, e la riduca Al diritto cammin della virtude: Forse a tal solo fin qui mi volesti, (con energ. imperiosa) Semiramide ascolta. Un reo consiglio E' tua guida fallace. Ambizione, Concupiscenza, e stimoli brutali

E' tua guida fallace. Ambizione,
Concupiscenza, e stimoli brutali
De'sensi, ti conducono all'abisso
D' un'eterna miseria. Troverai
Infiniti viziosi abbandonati
Agli sfoghi, ed al fango, che i tuoi modi
Applaudiran, per adular soltanto
Le tue bellezze esterne, e per averti
Vittima del ludibrio agevolmente;
Ma que'medesmi.. que'medesmi, o cara,
Abborriran le tue lascivie; scherno
Faran di te; nel ruolo ti porranno
Delle giovenche a' caldi tori in preda.
Rispetterà quelle tue vesti il volgo
In apparenza, e in general gl'interni
Ti sprezzeranno, t'odieranno, a dito

Ti mostreranno, e ti porran le lingue Le vesti d'abominio esoso, e infame. Credi, viscere mie, credi a chi t'ama, Che il costante, e durevole gioire In sulla terra, e su nel Ciel, dipende Dalla sola virtà. Non è l'amore, Il vero amore, passione indegna D'un magnanime cor. (con grandezza)

Cotesta fiamma Depurata, e sublime, non si oppone Alla nostra grandezza; apre la via Anzi, e c'invita all'eroismo illustre, Amato sempre, e rispettato in terra Delle stesse alme limacciose, e basse, Rese per lor medesime incapaci, Dalle corrotte idee, d'un sì bel fregio. A me credi, mio ben, che l'amor vero Non è il volgare amor, meta soltanto Grossolana, e sienetico surore De'sensi ciechi, che confonde ognora L'uom grande coll'uom vile, e che l'uom vile Colla bestia quadrupede confonde. Giovinetta inesperta, ti ravvedi. Il fasto, e le ricchezze, non son beni, Sono fantasmi immaginati, e nebbia; Ed i solidi beni altro non sono, Che un misurato desiar, che un'alma Scevra d'ogni rimorso. Ti ricorda, Che la tua giovinezza è passeggera, E che sul piano in cui non so qual folle

Educazion ti pose, t'apparecchi
(Scorso l'ottavo lustro) e rabbie, e fremiti,
E terreno martirio. Non varranno,
No, belletti, nè lisci, nè profumi,
Nè muschio, nè odorose quintessenze.
Saranno schifi e moribondi vezzi,
E facete scamosse. Abbandonata,
O ingannata sarai da'sinti amanti.

(con orrere sostenuto)

Coll'impero, la forza, un Scettro, un Trono, (Nelle deluse tue concupiscenze) Ambizione, e vizio di natura, Ti faranno crudel, vendicativa, E tiranna, ed ingiusta, ed odiosa Agli occhi de' mortali, e de' Celesti. 'Non siamo eterni, o figlia, in questa valle, Breve fossa ci attende, e in poca terra, Abborrita da'vivi, ci converte: Volgi lo sguardo a que'beati giri Di vita interminabil di letizia Per noi parati, e al tenebroso centro D'angosciosi ululati senza fine. Giovinetta adorabile, se vuoi M'odia pur, mi detesta; ama te stessa, E il tuo Mennon fia pago. Doma, o figlia, Il reo furor de'sensi; non ridurti Ad avvilire, e annichilar te stessa Come i bruti morendo. Ti dirigi Sulle regole eterné, incorruttibili Dell'equità, della virtù, del giusto, E vivi per temere, e per sperare,

Nel discior di tua vita al punto estremo. Di tanto solo il tuo Mennon ti priega.

sem. (incantata alquanto in Men.)

Tu m'ami.. e mi rattristi.. e mi spaventi?..

In un momento prezioso tanto..

Da me cercato.. con un tal linguaggio

Intrattieni chi t'ama?..

men. Perch'io t'amo

Appunto, adulator teco non sono.

(tenero) T'annojasti, ben mio, del ver ch'io dissi?

sem.(fissando lo sguardo in men.) T'ascoltai volontier..(iron.)

Dimmi, Mennone..

Quanti sono i mortali nell'Assiria, Ch'hanno i tuoi sentimenti.

(con calore) Men. Tutti, o cara, Tutti, credilo a me. Non v'è mortale, Che dal seno materno esca tra noi. Che nel centro del cor'non abbia sculte Profondamente le sacrate leggi Di Natura, e Virtù non cancellabili: Le procellose passion, talora, Colle torbide loro acque s'innalzano, Allagano i caratteri beati Di quelle infisse in noi provide leggi, E le lor voci opprimono, e fan mute. Cessa il bollor de'limacciosi flutti, S'abbassan l'acque, e nuovamente il suono De'scoperti caratteri e le voci De'Divini decreti in noi scolpiti Udir si fanno, ravvisare il vero Fanno a tutti i mortali, e le punture

Risveglian di sinderesi, e timori.

spensierosa, ma sorridente) Sem.

> Parmi, amor mio, che l'onde procellose Allagatrici, sien perpetue ... e che ..

Men (interrompend.) Taci .. t'inganni .. E'veso a'giorni nostri,

La cupidigia ipocrita de' Maghi

Direttori de'Templi dell'Egitto ...

Un tormo di Filosofi ingegnosi,

Del vizio adulator, dileggiatori De' castighi terreni, e de'celesti,

Per guadagnar partiti, e zinomanza...

Mille filosofastri, che non sanno

Della filosofia l'augusto nome

Che voglia dir nemmeno, abbandonati

Nelle lubricità, che folleggiando

Cogl'empj detti, e i scherzi, si lusingano

Giustificare i sozzi errori loro ... Educazion fanatica, e leggera,

Che di figlio in nipote si diffonde ...

Hanno infiacchito il spezioso freno

Delle inclinate passioni umane

A' sfoghi animaleschi. Densa nube

Offusca il vero, e stupidi i mortali

Terra terra sen vanno stolti, e ciechi

Grufolando nel fango, e le immondezze;

Ma non creder giammai, che orror di morte

Non gli spaventi, e sien de'dubbi amari

D'eterna vita spogli, e di rimorsi.

Leva gl'occhi alle Stelle, e ti difendi

Dal torpor d'un letargo contagioso.

Sem. Quanto mi piace questa toa franchezza

Di virtuosa energica favella!

Tu mi risvegli in sen.. non saprei dirti..

Stimoli di virtù.. d'austerità..

D'eroismo... una brama d'imitarti...

Fragilità perdona.. poco.. a peco...

L'esempio tuo.. la tua facondia, o caro..

Insisti, e meco vivi.. un giorno forse...

men. Ma, sei di Nino sposa?

Sem. (con qualche mestiziaj Sì... la sono ... Non v'è più tempo.

Men. (con disperazione) Sono queste, o Dea,

Le promesse letizie?... A che impedirmi

Il troncare una vita ch'io detesto?

(pigliande Semiramide per una mano baciandogliela, e
amaramente piangendo)

E avesti cuore.. sconoscente.. barbara..

Sem.(sostenuta) E che per ciò?.. Non puoi tu come amico
Amarmi.. consigliarmi... essermi guida?..

men. Che proponi, crudele!.. E non t'è noto,
Che Nino mi vietò di più vederti..

Che strascinato il tuo furtivo invito
M'ha in queste soglie ad un delitto enorme?

Sem. (con baldanza, e disprezzo)

Eh non temere. A me lascia il pensiero...

Men. Che potrai far.. che vorrai dire, ingrata?

(risoluto) Odimi. Se tu m'ami, come cerchi,

Con verità, od inganno, d'accertarmi,

Io so dal canto mio quanto te adoro.

Tu sei moglie di Nino. S'ei clemente

Mi concedesse libero l'accesso,

La perigliosa occasion d'amore,

Mel faria ricusar. Crudele, ingiusto, Nino spogliommi di sostanze, e onori, E del più caro oggetto ch'io m'avessi, Ma Nino è mio Sovran, Nino è tuo Sposo, E Mennone è illibato, ed abborrisce Adulteri garbugli; non seduce, E non sovverte il cor dell'altrui moglie..

(dopo un sospiro)

Addio per sempre. fin atto difuggire, piangendo) Sem. lestremamen, commossa trattenendolo) Virtuoso spirto!..

Ti ferma.. Ah perchè mai ne'mici prim'anni Te non ebbi maestro!.. Il pianto tuo.. Queste tue renitenze.. il cor.. sì il core Languir nel sen mi fanno.

(ella prorompe in un pianto sincero)

men.

(con serietà) Semiramide, Disperazion, furore, amore ardente,

Mi fecero smarrire i dover miei. Fui troppo audace... Voi siete Regina ..

Io il più infelice.. il più avvilito sono De'vostri servi.. Perdonate ... Il Cielo

Sotto gl'auspici suoi, goder vi faccia

Delle vostre fortune.. A me s'aspetta Il sofferir le mie sciagure.. (dopo un ferven. sosp.) Addio.

legli fa violenza per staccarsi. Sem. piangendo lo tiene fermo per la mano)

sem. (piangendo) E m'abbandonerai?.. Sappi.. un potere, Non da me inteso, alla fierezza mia Toglie il vigor per te. Nel sen m'accresce Simpatia prodigiosa.. e no.. non posso.. Deh non m'abbandonar ...

Men. sabbandonandosi colle labbra sulla di lei mano piangendo Farai maggiore

Il vortice fatal delle mie angoscie!
(restano sospesi, e immersi nella loro passione presi per mano)

#### SCENA IV

Nino, Sgorbio, Guardie, e i detti.

Nin. (uscendo furioso, e soffermandosi indietro)

Ciò ch'io miro sia ver?.. (traendo un pugnale, e scagliandosi a Mennone in atto di trucidarlo) Mori, sem. (trattenendo il colpo, strappandogli il pugnale a un punto, e scostandosi da Nino, con somma rapidità, indi con siera grandezza)

Fiero hrutale, a celebrar cominci

Le nozze mie col sangue degl'oppressi?

Nin. (sorpreso, e fremente)

Come!.. e tu t'opporrai!.. Gli sdegni giusti, Sopra un tal traditor, d'un Re tuo Sposo, Non avran ssogo?

Men. (addolorato) En lascia, lascia, o Denna
Ch'egli si sfoghi, e allor sarai pietosa.
Di punirmi egli spera, e non s'avvede,
Che della immensa sonia di miseria
Di cui m'oppresse, il suo pugnal benefico
M'alleggerisce, e che la morte è il dono
Maggior, ch'uom liberal possa recarmi.

Nin. (procellosa, traendo la spada in atto di ferirlo)

Eccoti il liberal colpo che cerchi.

sem. (ficrissima) Olà ti ferma, più che Re, carnefice:
Empia tigre di sangue sitibonda,
Dal sangue mio comincia a saziatti,

Questa mano.. il tuo ferro, e questo seno..
Togli, ti dan di sangue un'ampia vena.
(in attorisoluto di ferir se medesima col pugn. strapp.a Nino)
Nin. (scagliandosi per trattenerla) Fermati.. che faresti:..
Sem. (scostandosi veloce da Nino, e dalle Guardie, sempre cogl'occhi ora alle guardie, ora al Re son somma ferocia)
T'allontana.

Tu non sai con qual anima feroce
T'accoppiasti consorte, e di che sia
Quest'anima capace. Se quel misero
Uccidi, o uccider fai, vivi sicuro
Di veder la tua Sposa di sua mano
Trucidata spirar, te bestemmiando.
Se speri disarmarmi, a un picciol passo
Di te, de'tuoi soldati, questo ferro
Più veloce di te, delle tue genti,
Breve ha viaggio dalla cute al core.

(sempre in acto minaccievole di ferirsi, e co'sguardi in movimento verso a Nino, e verso le Guardie per non esser sorpresa)

Nin. (attonito, da se) Terribile fanciulla!...

(in atto d'accostarsele) Semiramide...

sem. (sempre fiera, in atte di ferirsi, e come sopra)

Non t'appressar... ti scosta.

Nin. (da se confuso, e timido) La sua voce Sul cor mi piomba!.. Il predominio altero, Che ha costei sopra me, vile mi rende.)

(affettuoso a sem.) Favella.. alfin che vuoi?
sem. (con impero) Salvo Mennone.

Nin. (fremente) Ma s'egli è reo.

sem. (come sopra) No. no, la rea son io.

men. Signor, contro a Mennon sfogate l'ira.

Io contraffeci, ed io son delinquente.

sem. (sempre altera, a men.)

Menzogner non ti voglio, il fabbro chiudi. (a Nin.) Nino, non l'ascoltar, la rea son io, Poiche l'usar clemenza, e umanitade E'un delitte con Nino (addit ande Menone) Quell'eroe, Di rischi, di ferite, e sangue a costo, La sua vita sprezzando, e cimentando, Per difender la tua, ben cento volte Sconfisse i tuoi nimici, e di conquiste Di Provincie ubertose, e vasti Regni La tua grandezza, e la tua fama accrebbe. Tu in ricompensa, con tiranna industria, Per sedurgli la amante, lo rovesci Nella mendicità squallida, e acerba. Son donna tu sei Re.. non applaudirti Della mia ambizion, del tuo artifizio Suggerito da un animo crudele. Dal cupo centro d'una grotta, in cui Dovea finire i giorni miei, dannata Da non so qual destia, colui pietoso, Dal sen d'oscura morte, al sen mi trasse Di giuliva fortuna. Semiramide Non ha nel seno il cor aspro di Nino, Ella sente pietà, riconoscenza, E amor pe'suoi benefici. Son io La delinquente, che Mennon qui volle, Che in secreto invitollo, che desio Ebbe di confortarlo, e assicurarlo, Che, quantunque sua sposa, io le son g rat

Ch'amo la sua virtude. Or tutto sai.
Punisci in me la rea. (con fierezza) Se lui punisci,
Questo, pugnal sarà di te più giusto.
(accennando di ferirsi)

Nin. (da se Fremo, e así bell'ardir non oso oppormi.)
(con una calma sussiegata)

T'intesi, Semiramide.. La vita

Abbia, a riguardo tuo, quel vile audace

Trasgressor de'miei cenni. (alle guardie con ferocia)

Caricatelo

Di pesanti catene, e sia rinchiuso Nel carcere più cieco!.. ivi finisca Quella vita, che Nino, e il Ciel gli lascia.

Sem. (sprezzante) Inumano!.. La vita gli prolunghi Perchè nel grembo a mille morti, indarno Desideri morire? Io non mi degno Di accettar grazie per metà.. nè grazie Nelle tue nere tirannie ravviso.

' Nin. (procelloso) Ma vorrai che impunito..

Sem. (iltera) E sino a quando

Con gl'occhi del furor crucciosi, e ingiusti,
Troverai da punir negl'innocenti,
Orgoglioso tiranno, i tuoi delitti?
Qual Monarca sei su!.. Qual sposo scelsi..
(dopo una pausa con una nobile affabilità)

Di, nella Sposa, cerchi odio, od amore?

Nin. (in trasporto affettuoso)

Amor, mia Sposa, amor.. La tua fierezza, Che irritar mi dovria, vie più m'infiamma D'affetti insuperabili novelli.

Vedi a quinto, per te, l'amor m'induce.

Nè morrà quell'ardito, nè fia chiuso
Nel meritato carcere (alle Guar. con fierezza) Soldati,
Toglietelo a' miei sguardi. Fuor di Ninive,
Agli estremi confini del mio Regno
Lo conducete. In un perpetuo esilio
Cerchi altrove fortuna, e della vita
In pena sulle mie terre non torni.
Tu, sciagurato, della mia clemenza,
E di tanto favor, la tua Regina
Ringrazia, e parti.

Sem. inotabilmente ironica; D'un sì bel favore Sei tu pago, Mennone?

Men. (addolorato) Ho voi perduta;

Dopo una tal sciagura, altre sciagure

Non ravviso, o insensato non le curo.

Sem. (sostenuta) Virtuoso Mennon... tu mi dicesti,
Che non nasce mortale, il qual non abbia
Profondamente entro al suo cor scolpiti
I caratteri sacri delle leggi
Di Natura, e Virtù, non cancellabili,
E che soltanto i flutti limacciosi
D'umana passion, per qualche istante,
Vanamente gl'inonda. In questo punto
A'tuoi dettami io dò la prova.
(volgendosi a Nino con energica elevatezza) Nino,
Se è ver, che cerchi amor nella tua Sposa,
Se le tue passion non han corrosi,
E cancellati nel tuo seno i sacri
Decreti dalla man del Cielo incisi,

Odi della tua Sposa i sensi, e i prieghi.
Tom. XI.

Frena l'orgoglio, la superbia, l'ira,
La crudeltà, la sate di vendetta
Per una sozza passion gelosa,
Che offende te, che offende me, che offende

(additando Mennene)

L'uom più illibato, è te ridece un mostro, E abborribile mostro agl'occhi miei. Richiama la ragion.. richiama al core Gl'obblighi tuoi verso Mennon.. rifletti Alle sue circostanze aspre afflittive. Icon atto nobilmente supplichevole) Io ti chiedo...

1 pentendosi della sua umiltà, ed erigendosi)

Che dico ., Ti comanda

Quell'amor, che in me brami, che Mennone Morte, nè prigionia, nè duro esilio Abbia da te; che possa in questa Corte Libero accesso aver.. Piccioli sono I doni, che ti espressi, anzi sciagure Sono nell'indigenza. Quell'amore, Che desideri in me, vuol che tu doni Nuovamente a quel misero que'beni De' quai barbaramente lo spogliasti.

(altera) Questi i precetti son dell'amor mio.. Pensaci bene, e poi rispondi, e credi, Che della vita mia poco mi curo, E che in odio, e in amor non ho confini.

in. (confuso, agitato, e fremente, da se)
S'udì più altera donna!.. D'uom mortale

Nin: (confuso, agitato, e fremente, da se)
S'udì più altera donna!.. D'uom mortale
Costei non nacque.. Indarno a'voler suoi
S'oppongono i miei sdegni, e le gelose
Furie che desta in me questo rivale...

E rival di me indegno ... Ingiusti Numi, Il terribile Nino in fanciulletto
Timoroso, cambiaste?.. Il non punire
Questo rival, m'uccide .. e tutto puote
La voce di costei sull'alma mia.)
(sdegnosa) Che pensi. Nino?.. Un esitar m

Sem, (sdegnosa) Che pensi, Nino?.. Un esitar m'irrita... Nin. (costringend.) Semiramide.. in traccia del tuo amore..

Cedo alle tue richieste.. ed alle grazie...
Già concesse a quest'uomo, i beni suoi
Di fortuna s'aggiungano, e.. l'accesso
Libero in questa Reggia.. Or sarai paga.
(affabile) Sposa, le lunghe file de'soldati,
I Grandi tutti, il Popolo, ed il Trono
Ci attendono. E' omai l'ora in cui pretendo,
Che t'acclami Regina, e il piè ti baci,
E t'obbedisca, e tema il mondo intero.

Vanne diletto mio dolce tesoro,

De' fregi augusti il capo, e il petto adorna.

Sem.(con dolcezza) Questa è la via, che all'amor mio ti guida.

(erigendosi) M'appresto al Scettro, ed all'Impero, e credi

Che una stupida moglie non avrai,

Nè inoperosa al fianco una Regina.. (depo una pausa, mirando Nino arditamente infaccia, con modo austero) Non m'abbasso a temer, che le promesse

Dirette a quell'eroe, che mi facesti, Eseguite non sien.. Non chiedo giuri Dal labbro tuo, nè al Cieto, nè agl'abissi. Tu sei Re.. chi son io saperlo or devi. (volgendosi a mennone, con elevatezza) Mennon.. da questo punto il tuo rimprovero,

D'aver data la vita a Semiramide, Più non proferirai. Per ricompensa, Libertà, vita, e beni di fortuna Ella t'ha dati.. Il debito cancella Da' tuoi registri di pretese ingiuste. Sei virtuoso, c t'amo. Al fianco mio Ti voglio in questa corte per amico, E vivi certo, che temer più deve Nino in te la virtù, che tu non devi Temer in Nino i violenti errori: (avviandosi, e soffermandosi in Sgorbio minacciosa) E tu infedel.. non lusingarti mai, Che di te Semiramide si scordi. 1 entra con maestà ne'suoi appartamenti. Mennone rimarrd immerso nell'afflizione. Nino rimarrà ottuso, smaniaso, e torva)

#### SCENA V.

Nino, Mennone, Sgorbio, Guardie.

Sgor.

(sbigottito da se)

Fuggo Cariddi.. e so nausragio in Scilla!..

Andranno all'aria i stracci di Parnaso?..

Nin. (ristessivo, e fremente da se, replicando i detti di Semiramide)

"Sei virtuoso... e t'amo.. Al fianco mio "Ti voglio in questa Corte per amico?.." Virtuoso ei!.. Io fallace!.. Egli un eroe Da temersi da me.. più ch'ei non deve.. (confiemito) Serpi di gelosia... di troppi morsi Traffigete il mio cor.. Figlio di Belo Soverchio t'avvilisci... Io più non posso. Che se più ardivi a lei di presentarti,
T'avrei posto in tal bujo, che i tuoi lumi
Di più vederla non avrien vigore.
Alle promesse sue Nino non manca:
Obbedisco alla Sposa, e te punisco.
Abbiati vita, libertade, e beni
Alla mia Semiramide promessi,
Ed abbi il tetro bujo, che ti vieti
Di non più rimirar le sue bellezze.

Ifuribondo alle Guardie) De'roventi bacini, le pupille Dissecchino a costui... Perpetua notte Lo circondi, ed affligga... (a Men.) In questa Reggia Libero scorri.. ma tentoni cerca, Com'orba talpa, gl'usci, e le pareti... Mite son nel punirti, e... mi vergogno.

(volto a Sgorbio, procelloso)

Sgorbio, presiedi, e i miei comandi affretta. (entra)

### S C E N A VI.

Mennone, Sgorbio, Guardie.

Men. (disperato) Orribile condanna!.. E mite!.. mite

Sei nel punirmi, abbominevol fiera?..

Crudele Semiramide.. e ti vanti

D'aver serbata un'infelice vita

A sì truce martirio!.. (addolorato) Udito m.

#### 246 LA FIGLIA DELL'ARIA

Sentirai la sua voce.. Oechi miei lassi..

Più non la rivedrete!.. Oh mio tormento!...

Oh mia vergogna!.. Misero Mennone!...

Minerva.. Ah tu la Dea fosti, che offesa

Dalla mia violenza, ed alterigia,

Con manto lusinghiero m'inviasti,

Per vendicarti, a questo inaspettato,

Feroce, insofferibile martirio.

S'usa l'inganno anche tra' Numi!..;

(alle Guardie, che se gli appressano per condurlo alla sua condanna) Via,

Spacciatevi, ministri d'un tiranno, L'obbedite, levatemi le luci Sdegnose insin di rimirar me stesso: (entra furioso seguito dalle Guardie.)

Sgor. (afflitto) Talia m'abbandonasti... e tu Melpomene Sanguinaria, inumana, a qual Tragedia Hai cuor di condannarmi spettatore?..

Caro Mennon, perdona.. In espiszione Delle riferte mie, che cagionaro A te tanta miseria, ti prometto,

E alla stigia palude, e al Ciel lo giuro,

D'esser guida fedele a' passi tuoi...

Astri persecutor della virtude,

E dell'estro divin... sarete paghi.

Maggior castigo un celebre Poeta,

Che punir vuol se stesso, aver non puote

Dell'abbassarsi ad esser guida a un cieco. (entra piang.)

#### SCENA VII.

Apresi la decorazione alla gran sala magnifica nella Reggia di Nino con trono per la incoronazione, ed acclamazione di Semiramide. Questa sala avrà delle Guardie sentinelle a' suoi ingressi.

Al suono di molti strumenti in concerto precedono numerosi soldati, che in bella ordinanza circondano la
sala. Succedono alcuni Grandi del Regno, e alcune
Dame. Uno de' Grandi porterà un bacino con sopra l'
elmo incoronato di Semiramide, e lo Scettro. Cotesti
Grandi, e coteste Dame faranno ale a'lati del Trono.
Succederanno Nino, e Semiramide. Questa uscirà sostenuta, riccamente vestita all'amazzone armata d'
una spada, e d'un pugnale. Averà l'ordine reale in
petto. Due piccoli paggi sosterranno il suo manto.
Nino, e Semiramide saliranno sul Trono. Cesserà il
suono degli strumenti.

Nino, Semiramide, Grandi del Regno, Dame, Soldati, Popolo.

Nin. (dal Trono) Irandi del Regno, popoli, soldati,
Questa è sposa di Nino, e la mia destra,
I rispettati fregi, eletti segni
Di grandezza, e dominio, che in mesplendono,
Alla sua fronte, alla sua man comparte.
(al suono delle trombe, e de' timpani, Nino ornerà il ca-

al suono delle trombe, e de timpani, Nino ornerà il capo di Semiramide coll'elmo incoronato, e la mano dello scettro, indi segue)

S'apra l'adito a ognuno, ognun l'acclami Dell'Assiria Regina, e umile, e chiao A lei si prostri, ed a lei presti omaggio.

# 248 LA FIGLIA DELL'ARIA

#### SCENA VIII.

Nerina, indi Ciatto, Villani, Villanelle, e i detti.

Ner. (esce correndo allegra) Fatemi largo ...

(contempla Semiramide in Trono)

Benedetta... Viva ...

Son io che l'ha vestita, e pettinata, Quando uscì dalla grotta... Com'è bella.

(si ferma da un canto)

Ciat. (uscend.mesto da se) E' Regina da ver!.. Siam consolatil...

Convien aver giudizio ... corbellarla,

E confettare insin le sue sassate.

(si ferma da un canto co'Villani, e le Villanelle. A un nuovo tocco di trembe, e di timpani, le voci universali grideranno altamente)

Semiramide viva.

Tutti i Grandi del Regno, le Dame, e gli astanti s' inginocchieranno. Tutti i Soldati deporranno l'armi a terra inchinandosi in segno di prestare obbedienza. Si fermerà il suono degli strumenti;

Sem. (dal Trono con gravità) Miei fedeli Sorgete tutti: Amor, beneficenze V'aspettate da me, se il grado mio Rispetterete obbedienti, e fidi.

(I soldati ripiglieranno l'armi rimanendo a'loro posti. I Grandi, e tutti gli astanti si alzeranno)

# S C E N A IX.

Tutti i predetti.

Usciranno i quattro Re Egizj soggiogati, e schiavi di Nino, carichi delle loro grevi catene, scortati da alcune Guardie. Passeranno mesti, muti, colla fronte bassa, un dopo l'altro bacieranno le piante a Semiramide prostrandosi, indi si ritireranno indietro;

Sem. (a Nino) Chi son que'Re dalle catene oppressi?

Nin. (con ferocia) Furono audaci, che d'opporsi osaro
A'miei voler; ch'io vinsi, e detronai,
Che in schiavitù meritamente affliggo,
E che a baciarti il piede ora costrinsi.

Sem. (alquanto sprezzante) E miseri abbastanza, senza ferr
Senza schiavitù barbara, non sono,
Privi d'impero, di ricchezze, e Regno?

#### SCENA X.

Lisia, Irene, e tutti i sopraddetti.

(Irene, e Lisia nelle loro catene, escono da due parti diverse, scortati da qualche guardia, el'uno dopo l'altro; Lis. [inginocchiandosi]

Signora, a voi mi prostro, e presto omaggio. (bacia le vesti a Semiramide, che l'osserva con ammirazione, e gli fa un cenno affabile di alzarsi, ed egli si ritira umilmente indietro.)

Ire. (uscendo mesta) Le voci liete, non funesti, o Donna, La dolente mia voce. Riconosco

In voi la mia Regina. (ella s'inginocchia, vuol baciare le vesti a Sem. Semiramide impietosita la impedisce, le accenna con atto cortese di alzarsi. Irene s'inchina, e si ritira in disparte.)

Sem. (a Nino con calere) Dì, chi sono,

Quel sfortunato, e quella giovinetta,

Da'lacci d'ignominia avvinti, e stretti?

Nin (dispettoso, e fiero) Lisia è colui, che nell'assenza mia

## 250 LAFIGLIÁ DELL'ARIA

Lasciai Reggente. E' quella donna Irene Nipote a Nino. Amor sproporzionato Accese i cuori lor. Folli cercaro Da me l'assenso a un nuzial nodo, e folli Portano il peso a'lor pari dovuto.

Sem. (sprezzante, e sdegnosa)

Come!.. Una fiamma in noi posta da'Numi, D'ammorzar tu prețendi?., Ineguaglianza Accidental di nascita, l'amore De'vinti da efficace simpatia, Potrà impedire?.. E tu sei Re?.. Tu giusto?.. M'odi, Nino, e difenditi se puoi. Una selvaggia, la cui stirpe è ignota, I di cui genitor non sai chi sieno, Forse parto illegittimo, ed abietto, Nella tua passione orbo, tu scegli, E vaoi Moglie, e Regina?, Un tal esempie, Con furore, ed usarpi, e tirannie, Doni a'vassalli tuoi, poscia pretendi Negl'altri bilanciar nascite, e gradi? Credi tu forse, che un Diadema, un Scettro, Gli sfoghi delle umane debolezze In te sol faccian leciti?. T'inganni. Lo specchio di virtude, anzi, che i raggi Utilmente sui popoli dirada, Sta nella destra de' Monarchi, Credi, Che l'austera virtude in chi presiede Al governo de'sudditi, e vassalli, E' nel vero suo centro, ed util molto Più che ne'solitari abitatori De'Templi sacri, e gl'eremi recinti.

(con più calore) Soverchio ami te stesso, ed hai per guide Ingiustizia, tirannide, ed orgoglio. (sdegnosa, e dileggiatrice) Per quanto scorgo, le mannaje, e ferri Son le vere delizie del mio Sposo.

(volgendogli le spalle)

Nin.(attonito, e austero)Semiramide.. pensa ove siam ora..
Io ti son Sposo, è ver... ma Re ti sono.
sem. (altera) Non erigerti, Nino.. non impormi..
Perchè sei Re soltante a me sei Spose.

#### S C E N A XI.

Floro, e i sopraddetti.

Flor. I dopo un profondo inchino;

Sire, nunzio son io di fausti auguri Alla nuova Regina. Voci liete Dell'armata, eccheggiar fan le campagne Astorbio, nuovo General, m'invia Ad avvertirvi, che le schiere tutte In punto sono, ed avide di guerra Contro gl'audaci Battri a voi nimici.

sem.(conesultanza) La sola idea di guerreggiar m'accende. (a Nin. con impero) Io pretendo seguirti in questa impresa.

Mennone al fianco mio!..

Nin. (torvo interrompendola) Mennon?

Sem. (determinata, e fiera) Mennone.

Nin. (sprezzante) Capace più non è Mennone..

Sem. (can feroce serpresa) Come!...

# 252 LA FIGLIA DELL'ARÍA

#### S C E N A XII.

Mennone, Sgorbio, e i sopraddetti.

Mennone uscirà cieco, senz'elmo. Averà una mano appoggiata ad una spalla di Sgorbio, coll'altra mano si terrà un fazzoletto agl'occhi accecati. Verrà col capo inchinato afflitto dal delore.

Men. (basso a Sgor. con voce dolente)

Siam giunti ancora?... A piè della novella Regina mi conduci.. La miseria Mia porto in pace... ed augurarle intendo Vita lunga... felice.. e di tranquilli.

Sgor. (basso) Siamo alle piante sue, Signor, prostratevi. Men. (precipitandosi alle piante di Semiramide sempre piang.)

Regina.. un uom disutile.. che in seno Ha lacerato il cor.. per se angoscioso... Per voi giulivo.. al Ciel supplice chiede Giubbilo eterno al mio Sovrano.. e a voi.

sem. {sorpresa, e commossa}

A che piangi, Mennon?.. Sorgi... Che hai?..

Men. (sempre prostrato, e basso, piangendo amaramente)

Il mio Signor punimmi... Gl'occhi miei...

Non eran degni di mirarvi.. e.. Oh Dio

Puoi fulminar dal Ciel più acerba pena!..

Più non vi rivedrò.. Nino..

(è impedito dal pianto, e da'singulti)

sem. (agitata, e fremente) Finisci!..

Men. (immerso nel pianto, e interrottamente)

Privar mi fe' di luce ... e cieco io sono ...

(ricade nel pianto amaro)

som (levand.in sul Trono procellos averso Nino) Etu potesti... Nin. (siero, e con modo crudele) Vita, libertade,

E beni di fortuna gli concessi Come bramasti. Il mio geloso cruccio.. (Ciò non era ne' patti) accecar fece Giustamente colui, sicchè non possa Disobbedire a' miei cenni, e vederti.

sem.(crucciosissima)Etu agl'occhi del Cielo, e delle genti Aborribile furia.. nè vedermi..

Nè udirmi potrai più.. (trae un pugnale, e lo colpisce)
Mori tiranno.

Nin. Empia!... Mi vendicate.. Assirj.. Io spiro...
(egli precipita dal Trono, e va a morire di dentro)
Semiramide discenderà furiosa dal Trono traendo la spada. I Grandi dell'Assiria trarranno le spade. Le Guardie abbasseranno le aste, tutti contro semiramide per
trucidarla. Ella starà ferma ed intrepida in atto di
difendersi colla sua spada. Al chiarore d'un lampo,
e allo scoppio d'un tueno si cambierà a vista la sala,
ntella Reggia di Venere. Tutti gli astanti rimarranno
sospesi, ed attoniti.

#### S C E N A XIII.

Venere, quattro Grazie, ed i sopraddetti.

Ven. (con maestà) E si darà chi trucidar pretenda
Dal mal consiglio stimolato, e stolto
La protetta da un Nume, che vi scioglie
Da tirannide barbara, e crudele?
Non sia chi ardisca avvicinarsi, e tremi
Ognuno al suono semplice del nome

### 254 LA FIGLIA DELL'ARIA

Della Figlia dell'Aria, alunna, e scopo De'miei disegni, e de'trionfi miei.

(tutti restano in attitudine d'ammirazione, e riverenza.

Venere s' avanza e a Mennone j

Io di farti gioir, Mennon, promisi;

Tu temerario mormorare osasti

Di me, di mic promesse. In più bel modo

Risvegliar pentimento in te non posso

Che colle mie beneficenze, sponendogli una mano sulla fronte;

Acquista

Le tue luci smatrite, e la tua Sposa

Nella mia Semitamide contempla:

Regna con lei. (asem.) Tu, donna, t'apparecchia

A sollevare i miseri, e far liete

L'anime dal Tiranno afflitte, e oppresse.

Onora Citerea. Fa che risuoni

Del tuo valor, di tue magnificenze

La fama tua ne'secoli venturi.

Men. (inginocchiandosi) Benigna Dea...

sem. (inginocchiandosi) Benefica Maestra...

Ven. (sollevandoli) Da'vostri cuor;, e non dagl'atti esterni

Riconoscenza attendo. Voi Soldati,

Popoli, Grandi, questi a me diletti

Acclamate Re vostri, e rispettate.

Venere parte colle Grazie. Al chiarore d'un nuovo lampo, e scoppio d'un nuovo tuono, la Reggia di Venere si converte nuovamente nella prima sala, a vista.)

Sem. (levando le casene a Lisia, ed a Irene)

Gioite insiem, felici Sposi, e amanti (volta a men.)

Virtuoso Mennon, vieni al mio seno,

Ed a regnar con me. Teco alla testa

Delle schiere parate, i Battri arditi Soggiogar voglio. E voi Grandi, e voi Popoli, E voi Soldati, da Sovrani vostri, Beneficenze, onor, sollievi, e premj Attendete, sperate, e ben servite.

(porgendo la destra a Men.)

Vieni novello Re sopra a quel Soglio. Men. (porgendole la mano) Neil'estasi smarrito della gioja, Mal comprendo il vigor della mia sorte. (si avvia con Semiramide verso al Trono. Al suono di trombe, etimpani, tutti gli astanti a una voce, gridano) Viva Mennon Re nostro, e Semiramide: (nel punto, che Semiramide, e Mennone sono per salire sul Trono, si escura la scena; s'odono terremeti, e tuoni, un fulmine spezza, e precipita il Trono. Tutti rimangono spaventati)

#### SCENA ULTIMA.

Tiresia, è i sopraddetti.

Tir.

(con voce profetica)

Miseri, a che gioite!.. Di quest'empia, Dell'Assiria terrore, orror de'Dei, La man, per non intesi alti decreti, Dovea punir le tirannie di Nino. Temi.. Temi, Mennon, da questa iniqua. La medesima sorte. La mia voce, E' voce di Minerva. Assirj, avrete Una Regina splendida, e guerriera, Ma scellerata. Infernal arte, inganni

### 256 LA FIGLIA DELL'ARIA, ec.

Le sue guide saranno. Mille amanti. Alle libidinose avide brame Di costei, saran pochi. Amori efimeri Condurranno il suo cor. Sacrificati Da successive noje, e aborrimenti Saranno tutti. Il virtuoso Piramo Di Tisbe amante fido, e renitente All'amor di costei, miro:. sì, miro, Di lugubre catastrofe, perire Coll'amato suo ben. Lusso, mollezza, Da costei seminati nell'Assiria, Pulluleranno, e di Re in Re passando Di sua progenie, vederà l'Egitto Sovrani suoi, Sardanapali molli, Effemminati, dormigliosi, e fiacchi, E Re soggiogatori, e fiamme, e stragi, E novelli Tiranni ... (volto a Semiramide con furore)

E tu, crudele,

Per la mano medesma di quel germe,

Che nutri in sen di Nino, caderai,

In punizion, per non pensate vie,

Vittima di tuo figlio a terra esangue.

Sem.(spaventata, e trem.) Orror mi prende.. Ah non fia ver..

Possibile,

Che in mezzo alle funeste predizioni, Odiosa sia resa, e non ritrovi Qualche pietà nell'alme generose?

IL FINE.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| T.       |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Ì        |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| <u> </u> |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| ·<br>i   |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |





-| 





